# SCRITTORI D'ITALIA

TEOFILO FOLENGO

# OPERE ITALIANE

A CURA DI

### UMBERTO RENDA

VOLUME TERZO



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1914



Jnr. 3255.

Fg. 10-e-18 (3080)

## SCRITTORI D'ITALIA

T. FOLENGO

OPERE ITALIANE

III



## TEOFILO FOLENGO

# OPERE ITALIANE

A CURA

DI

UMBERTO RENDA

VOLUME TERZO



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1914

#### PROPRIETÁ LETTERARIA

#### IV

### LA PALERMITANA

DI

#### DON TEOFILO FOLENGO

MANTOANO

MONACO CASINENSE

#### UMANITÁ DI CRISTO

Coliseo pastorale, dove si tratta la rappresentazione della creazione angelica, del mondo e dell'uomo; prevaricazione de' primi parenti; lamento di Natura a Dio padre profezie; de dieci sibille, di diversi profeti, regi e regine; figure de patriarchi e diversi notabili personaggi, quali annunziano e profetizzano l'advento di Cristo Giesú in carne; reprobazione della Sinagoga; elezione della santa Chiesa; la nativitá ed umanitá del nostro Salvatore, conforme al nuovo e vecchio Testamento, con alcuni bellissimi discorsi e notabili essempi e cristiani documenti. A gloria di Dio.

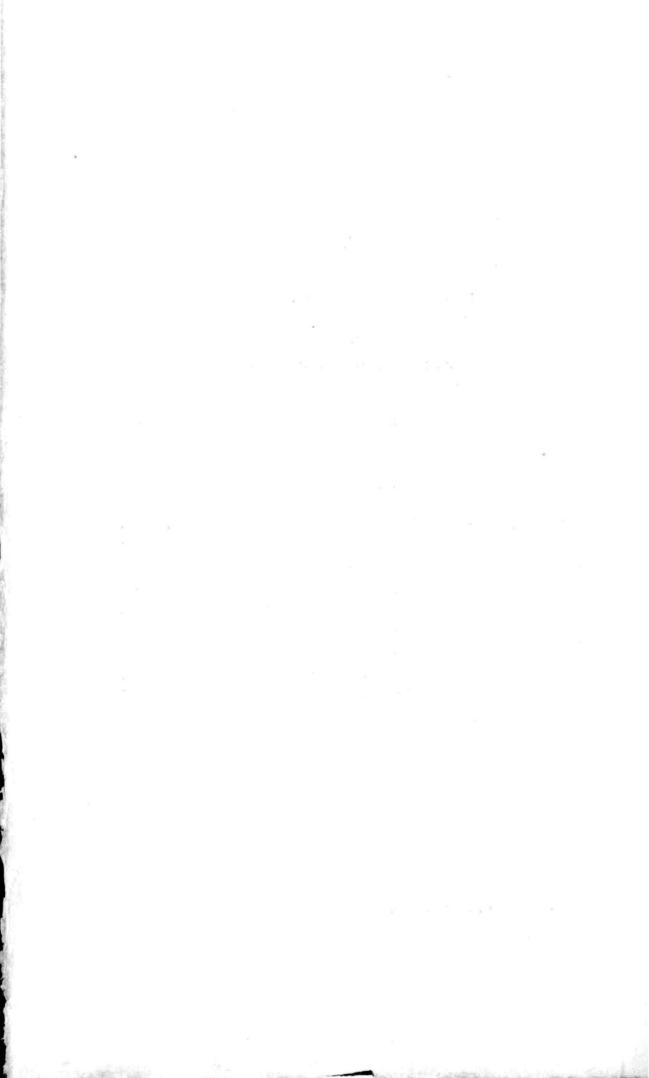

#### LO AUTORE

# AGLI LETTORI E AL SUO UNICO ONORATO PALERMITANO SALUTE

Se tanta è la temerità degli uomini, amantissimo mio Onorato, che delle opere divine alle volte non si contentano, quanto maggiormente hanno che dire delle umane a noi fatte? Dio buono! quanta diversitá di giudizio è piú in quelli che puoco sanno! Questo voglio inferire, che non ho donde mi meravigli se la mia fatica fatta nella opera intitolata Umanitá del Figliuol di Dio ad alcuni sia piaciuta, ad altri puoco, ad altri niente. Alli quali volendo sodisfare almanco in parte, era bisogno farne una in prosa, una in terza rima, una in l'una e l'altra, e facile. Ma in ciò coloro che si degnano lodarla non sarebbono contenti: e cosi vanno le cose di questa travagliata gabbia. Or dunque diamo da dire in quest'altra fatica nostra. Vi prego almanco tutti che, spiacendovi la poco elegante e petrarchesca composizione, non vi spiaccia il suggetto veramente cristiano, se non ben detto, a gloria di Cristo ben pensato.



## DEL LIBRO PRIMO DELL'UMANITÀ DI CRISTO

#### CANTO I

Qualitá dell'autore. — Invocazione. — Essenzia del Figliuol di Dio.

Or ch'io son posto a fren di quell'etade, ch'altrui distempra per molt'anni e indura nel giá preso costume e qualitade,

pianta mi trovo alfine arsiccia e dura, che poma non fruttò se non acerbe, d'ogni stagion a' vermi sepoltura.

5

IO

15

20

Pur non mai tardi, a ciò che in me si serbe nelle radici un poco di vigore d'un vivo fonte al piè misto fra l'erbe.

Chi sa se forse al frequentato umore ringiovenisca il tronco, e ancor s'appigli, e in foglie'l ramo e in frutto vada il fiore!

Che se del ciel gli augei, del campo i gigli produce l'alto Padre e d'ésca 'i sazia, quanto più noi ch'eredi siamo e figli!

Venga pur, Signor mio, quella tua grazia, cui degli eletti hai l'alto imperio dato (oh beato chi in ciò si ti ringrazia!);

venga in quest'arso legno e infracidato, il qual per lei fuor d'uso uman germoglie più frondi e fior di qual sia bosco e prato!

Né pur vedrassi volto in fiori e foglie, ma tal frutto di lui corremo ancora qual nel tuo sacro e bel giardin s'accoglie.

35

40

45

50

5.5

60

25 Frutto non dá, se non verdeggia e infiora palmite alcuno a l'alma vite giunto, che di tua man piantata innalzi ognora.

Questa si è il tuo Figliuol, che, in croce, punto nei piedi, nelle man, nel capo e petto, il sangue ci donò, d'amor consunto.

Egli, ch'è vigna eletta, umore eletto mandò fuor per le piaghe a vene sciolte, ond'esce a noi di tutto il ben l'oggetto.

Quinci li rami e le propagin molte, martiri, confessori e verginelle, alme al gran ceppo del tuo Figlio accolte.

Però lor gemme, fronde ed uve belle non puon non esser buone, sendo inserte di sapienza in petto e in le mammelle.

O spirti degni, od alme sante e certe del fermo bene, al mal fugace dopo, o giunte in ciel per vie malvage ed erte, per quell'amor, che in voi piú di piropo fiammeggia ardente e piú del sol riluce, u' non piú rai per piú splendor fann'uopo, date, vi priego, all'intelletto luce di questo mio vecchi'uomo infermo e stanco, che non mai tardi a voi si riconduce!

Di forze si, di buon voler non manco lavar le macchie mie nei pianti amari; ma di me stesso in tirannia son anco!

Per aspri monti e tempestosi mari errai gran tempo lá dond'esce il sole al nido ove ripone i lumi chiari.

E come quel che tutto intender vuole, d'Egitto prima, poi d'Atene e Roma bramoso entrai nell'onorate scole.

Qui le virtú, per cui tanto si noma l'umana sapienza, aver contesi per irmi carco di sí nobil soma. Ma poi che gli anni verdi, non che i mesi, del senno stoico diffalcai nei sogni, poi che i fior senza frutti andâro spesi,

io, del ver lume privo e colmo d'ogni nebbia fallace, tratto fui lá dove Giesú sovvenne a' nostri uman bisogni.

65

70

75

80

85

90

95

Giesú, di Dio figliuol, con alte prove d'umiltá santa armato, a sé suppose quanto di sopra e sotto al ciel si muove.

Dirò dunque di Lui com'ei s'ascose dentro a quest'ombre nostre per salvarne, promesso al fido Abramo, al santo Mòse.

Io vidi l'alto Dio, celato in carne, vagir sul feno, predicar salute e del suo sangue in croce alfin lavarne.

Vidilo abbietto e carco di ferute, vidilo morto, e poi, di terra scosso, vidilo trionfar per sua virtute.

Però, Giesú, per tua mercede smosso io dal torto cammin de' saggi erranti, di te sol dicer voglio, deggio e posso!

Tu la virtú mi dá', Signor, ch'io canti te solo Dio nel ciel, sol Bene eterno, sol giusto in terra, solo onor de' santi!

Le infinite tue posse non discerno, se miro in ciel l'immenso amor, se in terra, il giusto tuo furor se nell'inferno.

Per te sta il ben di gloria, che si serra dal mortal occhio; il ciel per te s'aggira con le ben giunte stelle, e mai non erra;

per te cagiona il sol quanto si mira ver' noi calar giú d'alto, e piogge e nevi, e'l fiato, ch'or veloce or lento spira.

Tu, stando, il moto fai; tu duo più levi degli elementi sotto al ciel sospendi, e al centro andar giù lasci duo più grevi.

Quando aggeli gli umor, quando gli accendi: dond'è il fuoco, la grandine, il baleno, l'acque, che dal mar tolte al mar le rendi.

Per te natura e il tempo non vien meno: l'una di produr forme e sempre fare quel che l'aer, la terra, il mar n'è pieno;

l'altro disfarlo e d'ora in ora trare quattro stagion per giorni e mesi a fine, chiudervi l'anno e poi ricominciare.

Tu d'opre umane autor, tu di divine. scegliesti l'uomo sol ch'erede fosse di tutto ciò che intorno ha il ciel confine.

Ma l'incostante ingrato il collo scosse dal tuo si leve giogo, e per cagione di tutto il mal da tutto il ben si mosse.

Le qualità che tanto gli fûr buone, fatte contrarie, oppresso sí il lasciâro, vassal di morte e servo di Plutone.

L'ira tua giusta ed il flagello amaro di legge, del peccato e inferno insieme con lor pungenti spiedi il circondâro.

Ma troppo, Signor mio, le piaghe estreme, che dánnogli nel petto e nella gola, troppo la morte sua ti tocca e preme!

La tua dell'altre amata più figliuola, dolce Pietade, al collo si ti cinse ambo le braccia ed intertenne sola;

cosí ben disse, cosí ben ti strinse con argomenti saldi, che per l'uomo, ver'uomo, nascer d'uomo ti sospinse.

Salisti alfin in croce, ove del pomo l'acerbitá si scosse. Il fato anciso. morso l'inferno, il re dell'ombre domo,

sciolti noi fummo e aperto il paradiso. 130

LIO

105

115

125

#### CANTO II

Peregrinaggio dell'autore - Palermo pastore - Narrazione.

Giá l'orizzonte ardea verso ponente, ove il maggior pianeta i crini accolse, chiudendo il giorno all'affannata gente.

5

10

15

20

25

30

Io, stanco peregrin, come Dio volse, tolto d'Egitto venni a Palestina, quando il ver lume agli occhi miei si sciolse.

Era quella stagion che in fredda brina vedesi il verde e i fior voltati in ghiaccio, biancheggiar l'Alpe e fremer la marina;

quand'io dall'alto Libano m'affaccio sopra una lunga e spaziosa valle, che tra più rivi ha il bel Giordano in braccio.

Laggiú m'invio per tortuoso calle, ove piú mandre di pastori trovo, ché queti stanno ne'loro antri e stalle.

Chiamo di fuor, né piú oltre il passo muovo, sí per l'aspro abbaiar d'audaci cani, sí per lo loco a me sospetto e nuovo.

Ma quei, non men cortesi, dolci, umani di quanto esser dovrian chi in bei palagi e corti stan con le guantate mani, nelle lor basse case ed umil'agi m'accolser via più fidi che sian entro le clamose città tetti malvagi.

Di cosí orrevol'ospiti sott'entro una di piú capanne, ove la mensa delle vivande lor giacea nel centro.

Oh viva pace, o fedeltade immensa, oh vita fra' mortai più che felice ove senz'astio il tempo si dispensa! D'una squilletta, posta a la pendice, del vicin monte, uscía piacevol suono, ch'esser la cena in pronto al volgo dice.

Vengon da varie imprese quanti sono, e, postisi a seder, tenean quel modo che tien de' frati l'ordin raro e buono.

Strepito alcun soverchio ivi non odo: taciti a capo chin s'assidon tutti, ch'io rimembrando ancor m'allegro e godo.

Cibi di latte e riserbati frutti, come ghiande, castagne, fichi e pome, dall'onesto desio si fûr destrutti.

Un padre lor dalle canute chiome dell'ordine tien cura e della pace: il liberal Palermo fu il suo nome.

A lui quell'ampia valle sotto giace: uomo severo, accorto, antiveduto, a cui qual peste ogni atto rio dispiace: era nell'ardue cose resoluto; trattava il servo a paro col figliuolo, via più da tutti amato che temuto.

Mentre fra tanta pace io mi consolo, levaronsi le mense a un cenno d'occhio; tutti van fuora, ed io rimango solo.

Sol io con un stecchetto di finocchio mi lievo il dente, e pien di meraviglia, se alcun rientri a me, sovente adocchio.

Alfin quel padre antico di famiglia poi lunga pezza in lieto volto riede e con atto gentile a man mi piglia.

 Peregrin — disse, — da pensar vi diede di questi miei la subita partenza,
 qual sia l'albergo dei pastori e fede.

Ci avete a perdonar, se all'accoglienza prima aveste vivande rusticane: siam delle urbane e delicate senza.

40

35

45

50

55

60

Sappiate poi che fino alla dimane vegghiar dobbiamo in questa sacra notte, come fu vecchia usanza e pur rimane. —

Parmi che le più gravi teste e dotte di questi padri ebrei nel tempo antico si fûro un giorno insieme ricondotte.

D'Abram, Isaac, Iacob e del pudico Ioseppe ragionando, alfin si venne agli atti del gran Mòse, di Dio amico: come d'un popol rio sempr'ei sostenne l'empia durezza e con fiammati prieghi al meritato strazio lor sovvenne.

Ma non fia mai che facilmente pieghi l'indurato pensier chi mal s'avvezza, né vuol d'un laccio tal ch'alcun lo sleghi.

Però chi Dio superbamente sprezza sprezzato e risospinto vien da Lui, e tratto al fondo il collo vi si spezza.

Or un tra loro agli altri disse: — Nui, popol eletto, non più eletti siamo, stretti per boria nostra in pugno altrui!

Giustizia vuol che noi, del fido Abramo perfidi figli, a Dio rubelli, ingrati di mal in peggio sempre più n'andiamo: servi d'Egitto prima siamo stati, di Babilonia poi molt'anni e molti; or più che mai ci tien Roma legati.

Pur hanno ad esser liberati e sciolti non più gli ebrei che gli universi vivi, or vivi in carne, in spirito sepolti.

Dicono i santi oracoli che privi del ciel morimo ed all'inferno vassi da che il prim'uom di morte aperse i rivi.

Però giú d'alto in questi luoghi bassi vien esso Dio, non angel manda od uomo; e muover fia veduto in carne i passi.

80

70

75

85

90

95

Sciorrá le colpe in sé del fatal pomo, morrá con morte, ma sol Egli surto su fará un salto, e giú Pluton un tomo.

Sí che pensar dobbiamo in tempo curto esso venir, ma occulto, com'è scritto, in guisa d'alcun ladro intento al furto.

Verrá non in Fenicia ovver Egitto; non in la gran cittá Gierusalemme né a Roma il Re del ciel fará tragitto.

Nel borgo sol dell'umile Betlemme povero nasce, non qual duca o donno nelle superbe cune in oro e gemme. —

Cosí quel savio disse: e scosse il sonno degli altrui sensi foschi per costume, c'han gli occhi sí, ma ben veder non ponno.

Noi dunque in questa notte, lungo al fiume, solemo in un capace ed ampio loco tener degli occhi nostri aperto il lume.

Di palme ed odorati cedri foco árdevi sempre, e intorno ancor piú d'uno doppiero avvampa e allumavi non poco.

Qui di pastori un popol grande aduno di quanto Palestina abbraccia e cinge, e di Sidonia, Egitto, Arabia alcuno.

Ivi qualch'atto di virtú si finge, non come s'ha del favoloso greco che di menzogne il primo grado attinge.

Di che, piacendo a voi, verrete meco a cosa contemplar, ch'è di ver piena e che piacere ed util porta seco. — Parlò cosí Palermo. Ed io, che appena

lasciai ch'egli finisse, al grato invito andai con esso a man ove la scena e pastoral teatro era sul lito.

115

IIO

120

125

130

#### CANTO III

Coliseo pastorale - Representazione della creazione angelica.

Tra molte doti e grazie di natura, donate a' campi ebrei, bastar potea d'ogni stagion la sempre mai verdura.

Giá Dio senza cagion non promettea sovente al popol suo quel bel paese, che miele a' suoi cultori e latte crea.

5

10

15

20

25

30

Ecco la notte del più freddo mese, notte ventesmaquarta di decembre, un vivo april di frondi e fior mi rese.

Luoco non vidi mai, né mi rimembre né lessi in carte, né altri mi narrâro, che di pastor al Coliseo rassembre;

io dico che potesse stargli a paro di vaghezza non pur, ma d'arte e quanto mai gli architetti al mondo fecer chiaro:

non le superbe altezze, dianzi vanto di ponti, bagni, templi, amfiteatri, né le ben finte stanze per incanto;

o quanto meglio i nostri antichi patri per alabastri, serpentini e marmi sfrondaron selve in porre i lor teatri.

Onde con veritá potrò lodarmi, ovunque sia, di non aver mai visto luogo sí intiero, e udito sí alti carmi:

carmi cantati a gloria dell'acquisto fatto da noi, banditi al cieco inferno dal giá gran tempo a noi promesso Cristo.

Andato dunque il di che dell'inverno il mezzo tien, e quella notte amena che vide in mortal carne il Sol eterno,

io, lieto entrando alla ritonda scena che su da mille e cento braccia gira, stetti per gran stupor nei sensi appena.

Qui il ciel tutto verdeggia e un fiato spira d'odor d'aranci, cedri e limoncelli, che fingon sparse stelle a chi ben mira.

Le sponde e le pareti, d'arboscelli e cespi sempre verdi d'ogni sorte, levan il vanto ad aghi ed a pennelli.

Due son, ond'entra il popolo, le porte, ed evvi, omai entrato, un cerchio assiso nel catafalco a gradi ordito e forte.

Lume di molte cere, a cui diviso sta l'alto tetto in un spiraglio tondo, a tutti scopre chiaro il paradiso.

Tutti i pastori, c'hanno il capo biondo la maggior parte, e d'una fascia cinto, trovansi all'atto di crear il mondo.

Dall'altro il sesso femminil distinto stavvi per onestá, né può vedersi chi d'esse ha volto vero ovver dipinto; anzi piú che leggiadri gli hanno e tersi, piú le pudiche per onor e zelo in tele avvolti 'i tengono ed immersi.

Io presso al gran pastor del bianco pelo in un degli altri più levato scanno guardavo fisso intorno e verso il cielo.

Tutti con gran silenzio intenti stanno; ed ecco il finto cielo s'apre e seca, e le due parti quinci e quindi vanno.

Una gran massa nebulosa e cieca di su calando tacita pian piano alto stupore alli guardanti reca.

Allor mia mente corse al globo vano del caos, ch'ebbe nel capace grembo quanto prima formò di Dio la mano.

45

40

50

55

60

Piú sempre e piú gonfiavasi quel nembo, che d'umor s'empie e cresce a poco a poco in fosca nebbia con fiammato lembo.

Giá n'era pregno il vacuo di quel loco, quando repente ad una chiara voce ruppe quel ventre ed avvampò gran fuoco.

70

75

80

85

90

95

100

Non sparan fiamme e tuono piú veloce metallo alcun da ròcca o armata nave, o quel del ciel ch'a lauro mai non nuoce, come quel corpo ha la parola grave, che disse: — Fia la luce! — s'apre e sferra: restan le fiamme e vanno l'ombre cave.

Piú d'un de' spettatori andâro a terra in quel gran scoppio, e poscia dolci accenti di melodia l'aperto ciel disserra.

Alzo la mente e gli occhi insieme attenti; odo d'umane voci concordanza con lire giunte, flauti e più strumenti.

Quivi un Dio padre, in mezzo all'onoranza di spiriti e sostanze allor create, pende, elevato e sopra tutti avanza.

Rote di cherubin dense e infiammate con numerosi giri e danze altiere muovono intorno a tanta maiestate; vanno disgiunte innanzi e dietro schiere

d'angioli, Potestá, Virtuti e Troni ed altri d'altre qualitadi e spere.

De' primi l'ordinanza fino ai noni (ché nove son di tutti lor le squadre), tien nove capi e splendidi baroni.

Il primo è Lucibèl, che sue leggiadre fattezze ha sopra gli altri e più riluce, ché più s'appressa sempre ai rai del Padre.

Poi vi è di Dio Fortezza, chiaro duce d'un giunto a lui esercito, se mai fia chi rubelli a quell'eterna luce.

Sta Gabriel con modi onesti e gai pronto del suo Signore ad esser noncio, ed ha di perle ed òr pennati i rai.

Vi è quel dal nome al medicare acconcio, qual volta o questa o quella gente caggia di fame, guerra e peste in qualche sconcio.

Ed Uriel non men degli altri raggia, forte compagno, e nuda tien la spata; batte chi Dio biastema e chi l'oltraggia.

Sembianza grave, appariscente, ornata rispléndevi d'un altro, il qual, orando, l'orazion fa con bel dir più grata;

e quel, che ha propria cura e studio quando remunerar si debbe i merti altrui, ch'or manda in ciel, or nell'eterno bando.

Anco vi è Barchiel, le imprese cui preste fian sempre in dar soccorso all'alme che non caggian da luce a' luoghi bui.

L'ultimo, apportator d'allori e palme a chi mai dureranno ne' conflitti, ripon in ciel molte onorate salme.

Stavano in quelle gioie assorti e ritti, sponendomi fra tanto il buon pastore gli ordini, nomi e qualità c'ho scritti.

Di bianco, verde ed ogni bel colore spiegando l'ale ornate la piú parte, lodan cantando il sommo Imperadore;

parte ancor, finta con mirabil arte, di volti di fanciulli tra quattr'ale, di stucco fatte e rappicciate carte;

ma tanto presso al vero e naturale, che solo il fiato alle lor bocche manca per far con gli altri il canto musicale.

Quell'alto padre alla man destra e manca raggi splendenti avea di tanto acume, ch'ogni vista mirando vi era stanca: or che sarebbe al ver divino lume?

110

115

120

125

130

#### CANTO IV

Creazion di corpi celesti e terrestri. Ribellione e ruina delli angeli.

Come del ciel tra le più accese faci quella del bel Lucifero da mane sola di Febo scorge i rai vivaci; cosi tra quelle forme soprumane l'ardente più degli altri Lucibello s'abbella a le beltà di Dio soprane.

5

10

15

20

25

Minor di sé pur l'altro padre féllo, maggior degli altri ed angelo primiero, ed informò di cose più alte quello.

Sta sempre innanzi al Re con grande impero, riconosciuto il primo ed onorato per un di mille fregi e grazie intero.

Egli fe' cenno al canto; e quel pausato, tonò la voce ancor del sommo Padre,

e in quell'istante il mondo fu creato.

Io vidi il sol, la luna, e a squadre a squadre ir infinite stelle, e fonti e piante e augelli uscir della terrestre madre.

In quel medesmo punto tutte quante le fiere, ch'eran con bel modo finte, sbucano fuor di macchie a noi davante.

Le cose ai seggi lor sen van distinte; e poco stante fûr dal primo lume molt'ombre al cieco fondo risospinte.

Ch'eran quest'ombre? O sacrosanto Nume, o profondo consiglio, dá' perdono a mia viltá, se di te dir presume!

Vedeva il gran Fattor molt'esser buono quant'era fatto, ed un mancarvi solo

a cui di tutto avesse a farne dono.

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

40

45

50

55

60

65

 Facciamo — disse — l'uomo, che figliuolo mi sia, del mondo erede e simil nostro, cui sotto giaccia l'uno e l'altro polo.

Facciamo l'uom, che al ciel vòlt'abbia il rostro, degno animal, che gli altri signoreggi e di ragion solazzi il vago chiostro.

Facciamo l'uom, ch'eterno voi pareggi, voi, spirti miei, ch'eterno nell'eterne delizie mie fra voi sempre fiammeggi!

Alfin nel mio consiglio si discerne che l'uomo, a me figliuolo, a la mia destra trascenderá voi, gerarchie superne. —

A tanto dir del seggio si sequestra, ov'era Lucibello a Dio vicino in vista torta, baldanzosa, alpestra.

Ed ecco un stuol di spiriti repentino vannogli appresso, e l'union si parte quinci del mal, quindi del buon destino.

Michel si trasse alla fedel sua parte; dall'altra è Lucibello, e omai s'accende tra fidi e ribellanti un crudo marte.

Ma sopra tutti l'empio duca frende, apostata superbo, e tra' seguaci suoi cavalieri zolfo ed ésca incende;

e, poi che fatto gli ebbe contumaci contra il suo Creatore, a lui va verso e parlagli con gesti troppo audaci:

— Sí veramente tutto l'universo compiuto hai di formar: e me, l'egregio, me l'eccellente, l'alto, il bello e il terso, me (ch'io sol tengo di splendor il pregio, perché non so qual uom, non anco suto, s'abbia di me piú largo privilegio),

come non son da te riconosciuto per quel che fatto m'hai? come t'appaghi sí nuocer me, ch'ancor non t'ho nociuto? — Ah! — disse Dio — che i monti, piani e' laghi lode mi dan, che l'esser dato ho loro, nel qual, non men del ciel, si tengon paghi:

e tu, che più t'inalzo e più t'onoro, più ancor rendermi grazie mi dovressi, sendo tu donno e re del primo coro;

70

75

80

85

90

95

100

ecco, fatto arrogante e altier con essi seguaci tuoi, non pur grazie non rendi a me, che per aurora mia ti elessi,

ma tanto il van desio sfrenato estendi, tant'alto il mandi, sol d'invidia morso c'hai dell'altezza mia, che un salto prendi; prendi un gran salto in giú, di voglia scorso,

dal piú alto cielo al piú profondo abisso, né del tuo fallo senti alcun rimorso!

Ché, siccome credesti aver giá fisso non men sublime il tuo del seggio mio, ch'eterno avessi a star, non che prolisso,

tanto piú basso e piú lontan da Dio or va' dannato eternamente al regno d'ombre, di morte, di dolore e oblio! —

Sí tosto che il divino e santo sdegno finí di tanto dir, Michel il forte corse al rubello, omai di vita indegno; dágli le man nel petto, e l'urta forte una e due volte, e fállo gir a terra

Allor vidi acciuffarsi orribil guerra tra questo e quello esercito, gridando, come gridar si suole: — Serra, serra! —

per dargli col suo brando eterna morte.

Non grandine si spessa piove, quando d'umor talvolta e fuoco un nuvol denso va piante, armenti e case danneggiando,

com'io vedea di quel conflitto immenso venir cornuti e negri spirti abbasso in un inferno fintamente accenso.

IIO

Udivasi nell'aria un tal fracasso, qual s'ode in terra d'appicciate schiere: tanto valea chi finse di compasso.

Le forme, che cadean, non eran vere; ma vòte o piene pur di paglia o stoppa, parean brutti demon con facce nere.

Fumo e polvino in aria cela e stoppa la vista nostra sí, pur senza noia, che il finto e vero in un sol vero intoppa.

Di Dite la cittá, lí posta, Troia parea seder nel fuoco, e quanti d'alto vòlti giú sono, tanti ardendo ingoia.

Ver era il grido, falso era l'assalto, che con fracasso d'orni, legni e canne facean tremarci sotto a' piè lo smalto.

Or Lucibello ongiute ha omai le spanne, ha duri e folti peli di cinghiale, ha della bocca fuor le curve sanne; spande di vespertillo duo grand'ale; fuoco dagli occhi lancia e dalle nari, che Mongibel non ne lanciò mai tale.

Ma non cosi però, ch'ei si ripari dalle percosse di Michel gagliardo, che di vittoria è omai tra i pregi rari.

Alfin gli caccia nel gran ventre un dardo; e quel, voltato in giú col capo innanti, non fu con gli altri negri al fuger tardo.

Di trombe allora e d'altri suoni e canti alta armonia percosse l'aria, e gesti si fan di giuochi e carri trionfanti.

Mi volsi al biondo vecchio e dissi: — Questi si fatti oggetti apportano verace forma di vero e sensi al vero desti.

Beati voi, che, mentre si vi piace trattar imprese degne, v'acquistate tranquilla in terra, eterna in cielo pace!

115

125

120

130

135

-40

Non ponno se non esser a Dio grate quest'opre vostre, ad un sol fine intente, che del ver sole i raggi veri abbiate.

145

Atto qui non si vede e men si sente che sia d'uffizio fuora e d'onestade, mercé di voi la ben istrutta gente.

In grave accorto senno mai non cade segno di pentimento; né qual foglia muovesi facil, no: ma d'ambe strade tiensi ragione, a cui suppon la voglia! —

#### CANTO V

Discorso della creazione d'un sol cielo, e ch'era fatto il giorno innante alla creazione del sole.

Cosa fuor d'ogni stima parmi e strana trovar dottrina ed arte fra 'vezzati monger armenti e a' greggi tonder lana.

S'essi a Parigi o altrove fosser stati, potean rappresentar con voci vive passi più oscuri e sensi più 'levati?

Ecco vane scienzie come prive son di saper quel che buon studio insegna, e manco i libri n'han che zappe e stive!

Dio le piú volte un rozzo ed umil degna degli alti suoi consigli e imparte lui quel ch'impartir gli altèri dotti sdegna.

Io pago e sciolto in pochi detti fui via più dal caldo spirto d'un pastore che dalle scole ov'impazzimmo nui.

D'altro saper fu Pietro pescatore, Giovan, Luca, Matteo, l'eletto Vaso che salse al terzo ciel del corpo fuore;

d'altro Plato e Aristotil, persuaso e questo e quel da loro studi avere pel crin natura e la ragion pel naso.

Questo vo' dir, che sogni e ciance mere fint'hanno il mondo eterno, e l'ampio cielo, da Dio fatt'uno, han trito in molte sfere.

Non sempre è ver di veritade il velo; sta sotto il bruno e in gli occhi appar il bianco; si occulta il lupo in mansueto pelo.

5

10

15

20

Ma piú d'un can mi sento avere al fianco, perc'hanno i ciel di difensori un mare; un ciel n'ha cinque, e forse quattro manco.

I molti, all'osservar del par e impare, trovan mirabil ordin, ma diverso, ché un mobil gira e gli altri fa girare.

30

35

40

45

50

55

60

Qui degli audaci l'intelletto, merso nel parer proprio, a ciascun moto ha dato singolar ciel, chi dritto, chi traverso:

come di maraviglia non sia stato più degno assai l'autor, si vari effetti in un sol ciel che in tanti aver causato; come se i diti suoi fossero astretti

far con piú cose quel che far con una fia prim'onor di artefici perfetti.

Per un sol, dunque, corpo il sol, la luna, le stelle innumerabili son vòlte, mentr'ora imbianca, or l'emisfero imbruna.

Di ciò i contrasti e le cagion son tolte, se di tant'opre e tante al Fabro attendi, che a tai le scopre, a tai le tien sepolte.

Da quest'error commun fa' che sospendi la mente, o tu, che del profeta Mòse le carte leggi o che le leggi intendi.

Egli apparò da Dio le occulte cose, come da lui-che farle e dir non erra; però queste parole a noi propose:

« Dio fece nel principio il ciel, la terra ». Ecco: giá non piú « cieli » o « terra » appella; ma l'universo in duo conchiude e serra.

Mi maraviglio pur, se vera è quella opinion de' cieli, e non dell'uno, che non gli assegna ognuno alla sua stella.

Dir della terra e mar non è digiuno; piante distingue, augelli, fiere e pesci, e d'essi « ciel » non fanne motto alcuno.

Ma dirai forse: — Frate, tu te n'esci non pur del dritto fuor, ma di memoria, quantunque volgi carte e inchiostro mesci.

Paolo, com'or hai detto, in Dio si gloria che di sé fuori al terzo ciel fu ratto, né dir può quanta sia di quel la gloria. —

Rispondo, ch'io non sono mentecatto: so il terzo ciel di Paolo e i ciel de' cieli di quel gran pecorar, che re fu fatto.

Dimmi tu ancor s'egli è chi ti riveli meglio che a me delle Scritture il senso, e in quelle hai volto i negri in bianchi peli!

Tu sai ch'una sol terra è questo denso, ch'ognor calcámo, e centro al mondo fassi, anzi vil punto al par del cerchio immenso.

Or come delle Biblie in molti passi « contorno di più terre » ella vien detta, e pur una sol trovi ovunque passi?

Man di scrittor giammai non interdetta per numer fu del piú, per quel del meno, per dir senso o parola piú perfetta

Un Dio credean gli ebrei; son nondimeno più dèi da lor nomati in lor figure, ma nell'istoria tiensi a man il freno.

Non son più lune no, perché tal cure amar la prima e in odio aver la quinta; anzi una sempre fu, non più nature.

Fingesi ad ornamento: ma non finta esca parola ove si cerca il vero, per cui la fede al tutto fôra estinta.

Però l'accorto Mòse dal sincero suo stil né dall'istorico travia, quando del mondo scrive il magistero.

Se un Dio sol è, ragion è ben che sia sol un ciel anco, a lui suo trono e stanza, tutto che tutto in tutti i luoghi stia.

75

70

80

85

90

Di quest'error, ch'ogni altro errore avanza, 100 che sian più cieli, empia cagione emerse di dar a finti dèi del ver l'orranza; quando ch'a ciascun cielo un idol s'erse agli altar sopra, ed adorollo il mondo, che in un mar poi di favole s'immerse. 105 Di quante stelle andar vedemo a tondo fûr tanti dèi, chi putta, chi cinedo, poi quei del mar, poi quei del basso fondo. Cosí la bella Astrea tolse congedo da noi, tornando in ciel, ché il dare a' cani IIO onor divino att'era immondo e fedo. Alziamo dunque i cuor, non che le mani, non che le facce al ciel unico e santo; né siamo stoici no, ma cristiani! Creò la terra Dio, cui Mòse vanto 115 non dá dicendo ch'era vana e vòta, acciò col ciel non sia prezzata tanto. Corpo alla terra ed alma al ciel devota; lá gioie eterne, qua speranze umane; lá regna Dio, qua la volubil rota. 120 Successe al cielo il lume sera e mane; e rotti che del cao fûro i legaggi, la luce di, fêr notte l'ombre vane. Disser pur anco quegli antichi saggi che il sol cagiona il giorno e notte, e fanno 125 quest'altro al magno Sol di mille oltraggi. S'un principal motor del tutto sanno, perché sí abbaglia questo Sol lor ciglia, che a ben veder del tutto occhi non hanno? Il fattor della luce s'assomiglia 130 ad un possente re, che molti e molti

Ricchi tesor tien, che dissepolti parte per sé dispensa, e n'orna sale, logge, teatri, templi ed archivolti;

ministri elegge a cura di famiglia.

145

parte ad un suo dispensator leale degli altri più copiosamente affida, ed egli a questo e a quel n'è liberale.

Giá non può far ch'a punto non divida quanto gli è dato, sian pur gemme ed oro, ch'ove si merta onor fidanza annida.

Cosí Dio fe' la luce, suo tesoro. Parte ne fu l'angelica natura, ch'adorna il trono al trino concistoro.

Parte per darla a noi chi ha di noi cura, pose nel cielo un occhio e a quel la infuse, che avesse a darne a ogni altra creatura.

Quinci la luna e tante stelle, fuse nel curvo del gran cielo esposto a noi, dieron lor faci, da quell'occhio infuse.

Queste di Dio son lampe e specchi suoi. Da lui per loro avemo giorno e sonno, cibo, stagioni, tempo, innanti e poi;

sí che senza quel primo maggior donno, che innanzi al sol già fatto avea lo lume, quel, che non hanno, dar altrui non ponno.

Però ben posto ha Mòse al suo volume che il sol creossi dopo al terzo giorno, come lanterna ch'altrui luce assume.

Fatto fu dunque il dí, non anco adorno il ciel del luminar maggior essendo, e men quel del minor dal freddo corno.

Di quanto dissi autoritá vi rendo di bocca d'òr Palermo, né altri esempi fuor del gran Mòse a voi per boria vendo.

Giá sono andati, la Dio grazia, i tempi che il beato Aristotil piú di Cristo profitto far credea nei sacri tempi.

Non ho per spazio di trent'anni acquisto fatto se non d'inciampi, sogni ed ombre, pensando veder tutto, e nulla ho visto!

150

155

160

165

Or oltre non appar chi il vero adombre, quantunque impugnator di lui non manchi, che degl'infermi ognora il senso ingombre.

Pur non cessiamo noi, più sempre franchi, dir Cristo ora con voce or con inchiostro, acciocché al destro de' suoi giusti fianchi grazia riponga in fine il seggio nostro.

IO

15

20

25

30

#### CANTO VI

Creazione dell'uomo - Paradiso terrestre - Arbore del bene e male.

Sgiunte che fûr le chiare forme e oscure, gli angeli assunti ed i demòn cacciati, e d'una oggimai fatte due nature, quei ch'eran parteggiani a Dio restati, trattisi all'alto Sole più vicini, seggi infiniti si lasciâr votati.

Allora il chiaro più fra' cherubini alzò l'acuta voce ed ispedita, figgendo i suoi begli occhi a quei divini.

— O bontá — disse — somma ed infinita, o lume pien di ferma providenza, o eterno largitor d'eterna vita, ecco di quei superbi l'insolenza quanta cagion v'han porto di mostrarne l'ordita impresa in noi di sapienza.

Voi non sdegnate, o Amor, notizia darne, ch'angel non mai, non uom fia mai securo senza il vostro splendore in uman carne.

Il vostro con voi sempre lume puro sta giunto all'uomo in voi, che fin ad ora noi rassicura e gli uomini in futuro.

Per lui sol dunque, ch'ama ed innamora, n voi giustizia affrena sdegno ed ira, e servil tèma caccia de' suoi fuora.

Prego, vedete come a voi s'aggira l'angelica natura priva e scema del numer di color che il duol martira! Esser non può che la pietá non prema quel vostro a voi Figliuolo coeterno, splendor di gloria e caritá suprema; e inducal al grand'atto, ch'io discerno, di crear l'uomo buon, e, uscendo pravo, trarselo in croce al ciel fuor dell'inferno.

Sí che formatol ora, s'io m'aggravo più mai d'averlo sopra, non che a paro, caggia con gli altri rei nel centro cavo. —

In tanto dir le voci tutti alzâro, voci di gaudio quei di sopra, voci di doglia quei di sotto in pianto amaro.

De' quali un de' più negri e più feroci spinse il fier guardo fuor d'alcune tele con ciglia oscure, al battere veloci.

Apre gran bocca, e fuor ne gitta fele, col cuor amareggiato d'odio e rabbia, movendo contro a noi triste querele.

— Nasca — dicea, mordendosi le labbia, nasca quest'uomo tuo, nasca giammai, che solo di te, Dio, l'imagin s'abbia!

So che per mio dispregio e scorno il fai, del tolto a me guadagno possessore, acciò che in ira io tragga eterni guai.

Ma cruda invidia, ch'unqua in me non muore, vegghierá tanto all'uomo insidiosa, ch'alfine egli vedrassi del ciel fuore.

E cosí l'alta e degna e gloriosa tua creatura spero fia de' nostri, poi ch'esser debbe a noi tanto ritrosa.

Nostra sará; né quei celesti chiostri rempiuti fian com'hai, creggio, diviso nel tuo collegio, e giá l'effetto mostri.

Lasso ch'io veggio ancor del paradiso muover tue sante mani a far altr'opre!...—
Cosí gridando, ascose il brutto viso.

Ed ecco alfin quell'animal si scopre, che solo ha per costume alzar la faccia e contemplar le stelle e a lor dissopre.

40

35

45

55

50

60

Esce col capo pria, poi con le braccia, col busto, con le gambe, e in piedi sorto, cammina nudo e semplice sollaccia.

Alza la fronte e, in quella gloria assorto, mira di Dio la maestá soprana, e nel mirar si piglia gran conforto.

> L'opra celeste, o vogliam dir mondana, volge di nuovo, e chiusa si compone,

e l'alta gierarchia da noi lontana.

L'uom solo, umano e obbietto di ragione, allo sparir del trono e sante forme bacia la terra e sopra lei si pone.

Chiúdevi gli occhi e in grembo ai fior sen dorme; ed ecco un bel garzone se gli accosta, pur un di quei dall'ale al ciel conforme.

Egli, ch'era di su mandato a posta, apregli il fianco, e fuor ne vien la donna ove la piaga fu tra costa e costa.

L'angel si cela, e l'uomo si dissonna; trovasi manco un membro e non gli duole, fattone un corpo bello senza gonna.

Stende la mano, come far si suole fra cari amanti, all'omero di lei, e queste fûr le prime sue parole:

 Or palpo un osso, ch'è degli ossi miei e carne di mia carne.
 E, detto questo, baciolla in fronte quattro volte e sei.

L'angel divino appar di nuovo, e presto accenna loro e chiama, e presso'i guida, tacendo con la lingua e non col gesto.

Scopresi un orto in quello, ove s'annida piacer, canto, allegrezza, pace, gioia, grazia, virtú con l'innocenza fida.

Sonovi cose amate senza noia di tempo, di malizia e sorte fiera; né vi è tra gli animai chi ammorbi o moia.

80

75

85

90

95

Giá su le porte d'òr fermato s'era
il giovin santo, e, vòlto a' due consorti:

— Qui — disse — non vuol Dio che alcuno pèra.
Itene dunque a viver lieti e forti;
crescete e il ceppo uman moltiplicate,
sempre vivaci e non mai tristi e morti.

Pur nella mente un sol ricordo abbiate, che d'ogni pianta qualsivoglia frutto avere in vostro cibo ognor possiate.

105

IIO

115

120

125

Ma nell'arbor qui giunto all'acquedutto, mezzo al giardin, di poma sempre carco, contenete la voglia e mano in tutto.

Di quanto cinge intorno l'ampio parco e del legno non men di vita lunga avete sciolto arbitrio e senza incarco.

Sol chi di voi l'audace man prolunga al ramo ch'apre gli occhi al ben e male, converrà pianga o indarno si compunga; perché tal atto ingiusto e disleale cosí commuoverà il divino sdegno, ch'al gire in ciel vi fian troncate l'ale.

Per sé riserba Dio sol questo legno, non perché sia l'egregio e l'eccellente fra gl'infiniti di quest'ampio regno; ma vuol che, agli occhi avendolo presente, vi conosciate a lui soggetti solo, cui sia ciò ch'egli ha fatto obediente. —

130 Cosí parlando, al ciel riprese il volo.

# CANTO VII

Prevaricazione dei primi parenti. Discorso degli errori per donne usciti.

L'original giustizia, già con l'uomo postasi d'Innocenza nel giardino, lo rispingea dal dolce e amaro pomo.

Ma non sí tosto al ciel l'angel divino vidi volar dal paradiso basso, che l'arbor diede pronto in mal destino; ecco alla man sinistra s'apre un sasso e fuor di rotte pietre ed antri fessi lanciasi un mostro e va più che di passo.

Ha viso, petto e modi ben espressi d'accorta donna, ma non ha né braccia, con l'òr in testa di crin lunghi e spessi.

Con quelli, a tergo sparsi, copre e abbraccia il dosso e'l ventre d'una grande biscia, e in capo della coda è un'altra faccia: faccia sleale, che qual serpe fiscia, né come l'altra parla umano e ride; squamosa questa, molle quella e liscia.

Vien frettolosa e orribilmente stride all'apparir suo primo; e, con le piante ovunque calca, erbette e fiori uccide.

Ma, quando giunge al paradiso innante, mostra le belle e copresi le immonde sue membra coi capelli in quell'istante.

Veggo fra tanto che il pel sozzo asconde, per l'orto in sollazzando, la bell'Eva, e nuda al vento dá le chiome bionde.

10

5

15

20

Tra' fiori in verde prato Adam sedeva con gli animali a lui condotti intorno ed i lor nomi a questo e a quel poneva.

30

35

40

45

50

55

60

Qual orso, qual leon, qual liocorno, qual tigre appella, tauro e al fine quanti han lane, peli, scaglie, becco e corno.

La donna, che si vede agli occhi avanti del mal e ben la pianta e i rami chini per l'aggravar di tanti frutti e tanti, mal si contien che a quelli assai vicini, dolci all'aspetto, al gusto via più forse, la man bramosa ratto non acchini.

A tanto il drago astuto un guardo torse, e, presa occasione al mal disegno, subito a lei queste lusinghe porse:

— O sol d'ogni animale il chiaro e degno, a che por mano al dolce ramo temi, né gusti la virtú di tanto legno?

A che il nobil tuo stato calchi e premi, quand'or paventi cosa giusta e lieve, tu, c'hai del mondo in mano i quattro estremi?

A te s'aggira il cielo; a te riceve il mar nel grembo i fiumi; a te, uom solo, sé sopra sé sostien la terra greve.

Quanto si crea tra l'uno e l'altro polo, tant'hai soggetto e ne sei fatto donno; e tanta stima fai d'un pomo solo?

Accoglier — disse quella — ben si ponno questi qua intorno dell'eterna vita,
 non quei di mezzo dell'eterno sonno! —
 Rise a tal detto quella fronte attrita dell'infernal arpia. Poi le rispose:

Donna, mal sai tua nobiltá infinita;
 mal sai quanto di grazia Dio t'ascose
 di questa nobil pianta sotto scorza,
 ch'egli per onorarla in mezzo pose.

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

70

Se de' suoi frutti assaggi a viva forza, ti s'aprirá quel ben ch'a Dio t'agguaglia, cacciato il mal, che cieca esser ti sforza.

Pensier non hai sí basso che non saglia, gustando il pomo, a quel divino speglio, ove s'acqueta il ben, il mal travaglia.

Anzi che il ben vedrai cangiarsi in meglio, il male in peggio, come Dio pur vede: né egli mai muore, né egli mai fia veglio! —

Allor la donna, che al bel viso crede dell'angel brutto e alle parole accorte, volge a quell'arbor col volere il piede.

Sí tosto ch'ebbe al ramo le man porte e ne tolse il più vago e dolce in vista e a bocca il pose e morse, ecco la morte,

la morte uscir dal tronco allor fu vista, mentre le spalle a quel la donna gira ed al consorte va proterva e trista.

Giá nuda esser dal capo a' piè si mira, nuda di tutto il ben, non che d'un velo, con mille punte a' fianchi d'odio ed ira.

Semplicitade in lei tramuta il pelo in quello di malizia, e versipelle porge al marito il tossicato melo.

— Piglia, ben mio! — gli disse, e le mammelle gli dá col pomo, e piú piú baci insieme, fin che fu preso e fe' turbar le stelle.

Piansi a quell'atto, ed anco il duol mi preme, pensando, aimè, di qual altezza e quanta per donna cadde al fondo il nostro seme!

Oh del mal solo e non del bene or pianta, che pur sottrar dovea l'infido ramo a quella man, ch'or alti abeti schianta!

Ecco per donna il si compiuto Adamo, pien di divino ed immortal tesoro, il tutto perde, e noi perduti siamo!

75

80

85

95

Per donna il gran Sansone, a cui né toro 100 prevalse né leon né armate torme di filistei né tutte posse loro. per donna, mentre a lei nel seno dorme, vi lascia il senno, le gran forze, gli occhi, la vita, l'ossa e dell'onor le forme! 105 Per donna, tu, che il ciel col nome tocchi dell'alta tua virtú, figliuol di Iesse, in ugual vizio, anzi maggior trabocchi! Per donna il figliuol tuo, che il popol resse con tanto antiveder, con tanto spirto, 110 un vil Sardanapalo alfin s'espresse! Per donna Erode il capo di quell'irto nei peli di camel sant'uomo offerse all'impudica dea, ch'onora il mirto! Per donna il primo apostolo, che s'erse 115 col ferro in arme per fuor trarne il Mastro, negollo poscia e l'acquistato perse. Cosí da quel gioioso eterno castro il nostro primier uomo fu cacciato al freddo, al caldo, al duro incude, al rastro. 120 Ei non si tosto il frutto ebbe addentato, che subito stupi vedersi nudo, nuda la donna, e tutto il ciel turbato. Poi vede a un tratto minaccioso e crudo l'angel balzarsi fuor di nebbia e vento, 125 armato di corazza, brando e scudo. Trema col mar, la terra in argomento che Dio commosso sia, non che natura; muggion le selve e i monti, e il sole è spento. L'uomo, giá piú d'ogni altra creatura 130 misero fatto, quinci e quindi fugge,

misero fatto, quinci e quindi fugge,
rosso di scorno e bianco di paura.

Ha sempre il genio irato, che gli sugge

135

col ferro nudo per spavento il sangue; ha fuoco dentro e ghiaccio, che l'adugge;

ha seco il danno suo, la donna, l'angue. Tutti tre fuggon stretti e, ovunque vanno, ogni bellezza impallidisce e langue.

Trovan le porte alfin, che aperte stanno; e da quel tanto ben non conosciuto sgombrano tristi e vivo esempio dánno a chi sta ritto e ancor non è caduto.

### CANTO VIII

Discorso di Palermo: « Come degnamente tutti per lo peccato originale fummo privi del ben eterno ».

Date che fûr le meritate pene a quegli egregi nostri genitori, che a Dio sepper equarsi cosi bene, chiudesi l'orto degli eterni fiori. Giustizia ed Innocenza a mano a mano tornano al Padre fra gli empirei cori. Compiuto era il prim'atto, che soprano troppo a' pastori parvemi d'ingegno, e pur non fu mai greco né romano. Quel pronto uscir di morte fuor d'un legno, il finto terremoto, l'ombre, il tuono, il gran contrasto nel celeste regno mi fûro a gran stupore ed oggi sono, e, mentre vivo, sempre mi saranno; e godo s'io vi penso e ne ragiono. Cose leggiadre fra' mortali s'hanno dagli uomini sagaci e d'arte illustri, ch'argani e rote ben disponer sanno.

5

10

15

20

25

30

Vòlto a Palermo dissi: — Oh quanti industri costor vi avete fatti! Anzi ch'io veggia opre si nuove, andranno mesi e lustri.

E, s'io narrar vorrò ch'entro una greggia tal atto vidi uscir, ch'incender puote Roma, d'invidia non sará chi 'l creggia.

Veduto ho il cielo aperto e tante rote d'angeli bianchi e negri, e quel fatale tra lor conflitto e tante sedie vòte.

Finger meglio chi sa? Ma lasso! quale fu questa colpa original, cui poscia ne sia successo pena universale? Peccò sol uno, e pate ogn'uom l'angoscia; e d'esso tal peccato tant'è il peso che sotto a quello tutto il mondo accoscia.

A che, se il mio Signor non aggio offeso (anzi mi spiace ch'altri mai l'offese), dannato a morte son, non che ripreso?

Ecco, del nostro empireo almo paese tutti, come qui veggio, siamo privi!

Queste d'un giusto re non sono imprese.

Qual gesto è di giustizia, che nativi sian nosco tutti i mali e in lungo esiglio erriam per fallo altrui, mentre siam vivi?

Fu giá pur scritto per divin consiglio nell'alme istorie ebree che mai del padre l'iniquitá non porterebbe il figlio.

Or dunque perché andiamo in belle squadre dritti all'inferno, su dal ciel cacciati, se male oprò la prima nostra madre? —

Rispose allora il vecchio: — Ahi troppo alzati vi avete, o peregrino, i sensi a quelle gonfie academie: or giú vi fian voltati!

Quant'anime circondan ossa e pelle, e quante fin ad or l'han poste, ed anco son per giú porle, ha Dio per sue rubelle.

Né perciò dite ch'esso venga manco alla giustizia sua, suo proprio oggetto, ché piú dell'altre figlie stagli a fianco.

Ma il nostro uman saper troppo imperfetto è a quel divino, e sempre manco sallo piú che, sapendo, innalza l'intelletto.

Pur fingovi l'esempio d'un vassallo di qualche re, che l'ama e molte volte lo avvisa sia fedel né faccia fallo.

Un gran stato gli dona ed hagli sciolte l'arche del suo tesoro, né mai vuole che sue ricchezze a lui sen stien sepolte.

40

35

45

50

55

65

E come per li sparsi rai del sole la luna è bella e splende piú di quante stelle volteggia la celeste mole,

cosi quel cor magnanimo fra tante levate teste di sua nobil corte vuol che colui sia l'alto, sia il prestante.

70

75

80

85

90

95

100

Or, mentre vive quello in tanta sorte, un altro re, per acquistar piú regni, tenta cacciar quest'altro o dargli morte.

Per mar, per terra squadre armate e legni vengono e van per sottoporlo al giogo, tôrgli lo scettro e far non oltre regni.

Vanno le ville e borghi a ferro e fuogo; ma il maltrattato re, nell'armi usato, occorre all'avversario in ogni luogo.

Fra tanto quel suo caro, a cui lo stato ampio donò, dall'òr corrotto e guasto, fu manco al suo signor, infido e ingrato.

Dal nuovo re, di vil metallo pasto, muta pensier con sorte, persuaso che il vecchio non starebbe a quel contrasto.

Ma, poi che della guerra vide il caso succedere in favor del suo signore, cacciato l'altro e rotto alfin rimaso, perse di riacquistar più mai l'amore e grazia del padrone ogni speranza, restando il nome sol di traditore.

Fugge dall'ira e lascia regno e stanza, e della mal serbata sua ventura si pente tardo, e gran timor gli avanza.

Quanto più lunge in una grotta oscura celasi il giorno, e per nutrirsi frange di notte con sudor la terra dura: pan di dolor convien s'acquisti e mange. Scorno e timor dagli altri tienlo ascoso

Scorno e timor dagli altri tienlo ascoso e del perduto ben si cruccia e piange.

Or, dite voi, vi par forse ritroso sia stato alla giustizia in alcun gesto contra il vassallo il re vittorioso?

105

— Si vede pur per fallo manifesto che il traditor, temendo la sua vita, non è a campar che fu a tradir men presto.

Qual colpa — dissi a lui — fia mai punita più di quest'una sopra l'altre fella? qual pena v'entra, salvo che infinita?

Nol priverei del regno pur, ma della più oscura torre il cacciarei nel fondo, finché n'uscisse l'anima rubella.

115

110

— Non cosí — disse — allor successe al mondo? non cosí piacque al Re vendetta farne? Gli tolse il regno e fu di sangue mondo.

Ma che successe poi? Di quella carne, perfida carne, crebbene famiglia, gridante al cielo: — A che si maltrattarne?

Se il padre nostro abbandonò la briglia sul precipizio e vi si ruppe il collo, perché tal suo capriccio a noi s'appiglia?

Cosí del re si doglion; ma non puollo riprender legge o cosa qualsivoglia: quel reo se stesso, non il re privollo.

Cosí di Dio non ha di che si doglia lo stato nostro uman, se or vive servo e in esser tal che Dio del ciel lo spoglia.

130

La colpa fu pur sola del protervo nostro parente primo, il qual non ebbe contra si vil desio ragion e nervo.

Detto gli fu da Dio che ne morrebbe gustando il pomo, ed egli morir vòlse, ché sempre in quel si vieta brama crebbe.

Qual pianta esso piantò, tal frutto colse, e fu del padre il tanto mal governo che in strema povertá gli eredi accolse, privi del cielo, eredi dell'inferno.—

120

125

### CANTO IX

Lamento ed orazione di Natura al sommo Padre.

Del buon pastor non anco al fine giunta fu quella vera e commoda figura, che fuor del verde smalto un capo spunta.

Un capo pria, le spalle, la cintura col resto poscia in un lugúbre manto, c'ha forma di matrona, ed è Natura.

5

10

15

20

25

30

Pallido volto e pien di duolo e pianto mi s'appresenta; ed un sospir amaro leva con gli occhi e questo flebil canto:

— S' io non sapessi e non mi fosse chiaro, o sommo Padre, quanto d'importanza sia stato il fallo del mio figlio caro, non unqua caderei giú di speranza

non unqua caderei giù di speranza di riacquistar più mai gli andati beni, solo per sua, non per altrui mancanza.

Or che sperar si può, ch'io veggio pieni d'ortiche, vepri, sassi, fango e luto quest'orti miei, che giá fûr tanto ameni?

Pur, quando in voi ripenso l'instituto vostro gentile, alla pietá si pronto, mi drizzo in speme ancor d'avervi aiuto.

E qual aiuto chiedervi m'affronto? il vostro Figlio, il vostro amor, il quale, per sciorre il fallo mio, a noi fia conto.

Non posso far che lui, come sleale, ingrato ai vostri doni e grazie, o Padre, non tratti quanto può trattarsi male.

E più che l'amo, essendogli pur madre, più nell'avervi offeso in lui mi sdegno; il batto, il caccio in selve orrende ed adre;

40

45

50

55

60

65

spogliato l'ho del dato da voi regno.
Essenzie, qualitá, materie, forme,
fatte a lui strane, gli mantengon sdegno;
sempre in affanni vive; raro dorme;
il freddo, il caldo, mille pesti e morbi
da quel ch'era con voi sel fan disforme.

D'ale proveggo e piume astori e corbi; di lane, peli e sete agni, orsi e porchi; di squame e scorze pesci, conche e sorbi.

Sol nudo esce quest'uom da luoghi sporchi; sol piange, e nasce misero, senz'arte di star sui piedi, e fa mestier si corchi.

Corcasi avvolto in fasce lunghe ed arte, ché i piè, le man per me gli faccio indarno, se industria nol rifèsse a parte a parte.

Pur io, poi ch'arte e industria il sollevârno, lui nel peccato suo, nell'ira vostra, affliggo in cento guise, addoglio e scarno.

Né indegnamente il faccio; ché la nostra eredità, Signore, a noi concessa, come per lui sia gita ben si mostra.

Per lui folgore e grandine giú messa i miei bei fior, le mie bell'erbe abbatte, e uccide gli animal, qualor vien spessa.

Per lui d'ogni mia serpe il dolce latte oggi amareggia in fetido veleno, send'elle più ch'altrove a lui rie fatte.

Per lui freme il leon di furor pieno; crebber le sanne al porco, al griffo l'unge; il cane arrabbia; il tauro non ha freno.

Per lui la ragna e scorpio morde e punge; il negro tasso ancide e la cicuta, si che il mal stagli presso, il ben va lunge.

Per lui mia dolce umanità caduta veggo di Satanasso in tirannia, dond'egli s'alza e voi e me rifiuta. Ed io d'ogni quantunque sorte ria, d'ogni vita dogliosa ed infelice non trovo amara piú di questa mia.

70

75

80

85

90

95

100

Ecco di quanti rai, se dirlo lice, nel fondo di quest'ombre ora mi trovo, figliuola vostra e d'ogni ben nutrice.

Io, quella che da voi la ruota muovo all'asse intorno perché il mondo abbello, ecco per l'uomo solo io porto il giovo.

E pur m'è figlio, da te fatto bello sol più degli altri corpi, e sol eterno, e che il miser si trovi a voi rubello.

Deh, Dio, con qual dolor, con quanto scherno, d'ogni viltade il più vil nato il veggio, bersaglio di dolor, preda d'inferno!

Padre, se la pietá ver' lui tien seggio nell'infinito amor che il cor vi molce, prego non siate scarso a quel vi chieggio.

Se, dico, il dolce amore ancor fa dolce l'amaro sdegno in voi contro mio figlio, anzi pur vostro, e a ben sperar mi folce; s'ebbi mai luogo nel divin consiglio,

s'ebbi mai luogo nel divin consiglio, e di mia prima etá giammai vi calse, ed or vi cal di trarmi fuor d'esiglio;

se zelo mai contr'ira in voi prevalse, dico quel santo zel che il cuor v'ingombra; se le promesse vostre non son false;

quel vostro sol ch'ogni altra luce adombra, quel vostro Figlio, in cui ben vi compiace, venga a trar noi di quest'orribil ombra!

Speranza, Fede, Caritade e Pace so che vi stanno al divin seggio intorno e pregan per l'uom vostro, ch'orbo giace: anzi pur morto; anzi vivo soggiorno fa in grembo a morte, e servo del peccato, e i demoni ne fanno giuoco e scorno.

Vedete come l'hanno cattivato e tratto a voglia lor fuor di quel bene, quel bene, per lo qual fu pur creato!

Come vostra bontá dunque sostiene che il peccato, il diavolo, la morte e l'ira vostra il traggano in catene?

Quanto di lor più invitto siete e forte, più in lor vendetta oprate, e più clemenza nell'uomo, fatto agli angeli consorte!

Se del primo certame alla violenza, send'esso nuova prole ed anco imbelle, non seppe o far non volle resistenza,

questa vittoria, fin da che le stelle non eran anco, al vostro amor si serba, che in carne vinca e questo error cancelle.

Or che potea mio figlio a si superba, a si feroce bestia e d'arte piena, porgendo il frutto della pianta acerba?

Avea l'arbitrio sí, ma nato appena; però d'un tal valor non stette a fronte, ma senza polso cadde e senza lena.

Scusa non ha però, sendo a lui cónte le vostre di precetto alte parole, che al pomo non avesse le man pronte. E pur quel vostro di giustizia Sole

non s'uniria, siccome avete in mente, nel tempo della grazia alla mia prole, se invan uscía la frode del serpente, se d'Eva era la fronte manco trita, se stato fosse a fren d'Adamo il dente.

Or venga venga il certo autor di vita, che come al mondo vosco fece l'uomo, cosi vosco lo salvi, e allor spedita l'alto effetto vedrò di questo pomo! —

110

115

120

125

130

### CANTO X

Apparenza di tre persone: Giosue, Ezechia e Salomone.

Come, di porto uscendo in alto mare, vedi che torre o poggio a poco a poco cala nel golfo e poi non oltre appare; non men fisso mirai, nel proprio loco dove cantò, della Natura umana sparir le gambe, il busto e volto fioco.

5

10

15

20

25

30

E in questo alla man destra ins'un'alfana procede un uomo armato, il qual è vero, siccome la giumenta è finta e vana.

Del forte Giosue sopra lo cimiero il nome porta in fronte, la sembianza è dentro forma del divin mistero.

Ha brando e scudo a fianco; ha in pugno lanza; ha d'oro e vive perle ornati arnesi; va sua statura in alto e sopravanza.

Fermossi poi con gli occhi al cielo tesi; cantò quei versi, ed or gioisco e fruo perché da me fûr, la Dio grazia, intesi:

— Il Signor Dio — dicea, — che il popolo suo tien sempre in cor, lo scorge e gli consente, passerá guida innanzi al corso tuo.

Ma questa dura ed ostinata gente si terrá innanzi agli occhi, ch'essa, ingrata, quanto di ben le faccia mai non sente.

Ecco d'un gran profeta l'onorata faccia susciterá di te nel mezzo, cui popol novo e gente fia donata.

Egli, splendor di cortesia, col prezzo del puro sangue suo purgherá l'alme nel puzzo involte dell'antico lezzo. —

40

45

50

55

60

65

Cosí diss'egli, e con le giunte palme ed elevato spirto al ciel mirava quel carco di trofei, d'allori e palme.

E, poco stando, alle sue spalle entrava l'aspetto d'un re grave, il qual venía s'un gran corsier ch'alteramente andava.

Quest'era la persona d'Ezechia, diverso assai dell'empio ingiusto padre; sí grato re, che più non si desia.

D'Acham le prove infami e imprese ladre cacciò dall'onorato regio scanno, e vi ripose l'alte e le leggiadre.

Vien in un manto d'oro; e, mentre stanno i piè del caval bugio e mosso ad arte, leva la faccia, e gli occhi ad alto vanno:

— Dio — disse — degli eserciti, c'hai parte col fido tuo Israel, dove t'assidi, sempre a lui soprastando il crudo marte?

Deh muovanti a pietá gli umani gridi, drizzáti a te di questa uman cattura! che loda n'hai se il tuo diletto ancidi?

Noi delle mende nostre la bruttura ti confessiamo: venga il tuo Figliuolo, ch'aggia di noi promesso a noi la cura! —

Cosí disse quel pien d'amaro duolo; né le stille degli occhi stetter chiuse, a tal che seco piansi, e non fui solo.

Subito dopo lui da sé si chiuse nella man destra il catafalco ancora; ne usci il prim'uomo delle scienze infuse.

Quel Salomon, quel savio re, ch'onora degli altri re di sapienza i fregi, su la paterna mula n'esce fuora.

La fronte impressa d'alti privilegi, da Dio concessi al suo fondato senno, ben mostra ch'egli è primo re de' regi. Palermo allor si volge, e mi fa cenno ch'io drizzi ben l'orecchio agli alti accenti, ch'uscir del sol d'ogni scienza denno.

Quella, che porta lui con guarnimenti di gemme carchi (ed egli n'era carco), vien con l'andar soave a passi lenti.

E giunto ove dovea restarsi al varco, quest'oracol, di sensi accesi adorno, dal petto usci di quel suo amato incarco:

— Tenean le cose gran silenzio intorno, e della notte mezzo al corso il lume del minor ciel voltava il freddo corno, quando l'onnipotente Verbo e Nume dell'alta gloria tua, Signor, dal seggio regal discese al nostro uman costume.

Aspro debellator, senza pareggio, col ferro acuto inalza il suo gran Stato, mentre corregge il mal, condanna il peggio. —

Tal fu sentenza di quell'assennato, che tacque alquanto, e poi di nuovo aperse la dotta bocca come innamorato:

— E chi è costei, che quale aurora s'erse fuor del suo ameno oriental giardino tra bianche rose, tra vermiglie e perse?

Non men di Cinzia illustra il matutino con l'alte sue bellezze e negli odori del giglio, del giacinto e gelsomino.

Anzi costei fra mille bei colori, eletta come il sole, adorna il cielo di stelle d'òr, la terra d'erbe e fiori. Sorgi, colomba mia, sorgi col velo

Sorgi, colomba mia, sorgi col velo delle tue piume bianche più di neve, più di ligustro sui suo verde stelo!

Vieni, formosa mia, ché il tempo breve portasi lunge il verno, e a te rinasce stagion di fiori e l'aura dolce e lieve!

85

80

70

75

90

95

La tortorella le sue antiche ambasce odesi mormorar dal caro nido, e il vago armento le moll'erbe pasce.

Vieni, colomba, vieni, ch'io m'assido qui fra cavate pietre e duri sassi, ove t'attendo e sospirando grido.

Tanto sei dolce e tanto i vaghi passi muovi leggiadramente, o suora, o sposa, quanto sei bella e l'altre addietro lassi!

E se non sai quantunque sei formosa, o tra le figlie amata pastorella, esci col gregge tuo, né star nascosa!

Come tra spine un giglio, cosí bella tra l'altre vai, né piú leggiadri tiene occhi colomba e guance tortorella.

Il cuor ferito m'hai, sciolte le vene con un degli occhi tuoi; con un de' crini il cuor ferito m'hai. Chi mi sostiene?...

Vieni nell'orto mio, d'allori e pini sotto lor ombre, ove si miete e coglie mirra con altri odori a lei vicini!

Vien' dunque, vieni a medicar le doglie de' miseri mortali, o grazia, o fede, o amore, o zelo di Colui che toglie le colpe nostre in croce e al Padre riede! —

110

120

115

# CANTO XI

Apparenza di tre altre persone: regina Saba, Iudit ed Ester.

Stavano ancor le tre persone altiere del verde anfiteatro alla man dritta, quando alla manca vidi uscir tre fiere.

Un toro bianco il primo fuor si gitta d'un balzo, tal che più non vola ratto all'osservato augel spinta sagitta.

5

10

15

20

25

30

Egli è di stucco o legno o d'altro fatto, e viva carne par, ch'una regina porta sul tergo e lanciasi qual gatto.

Donna e pur uomo vivo, e pellegrina ne l'abito si mostra, saggia, onesta, e tal che a farle onor ciascun s'acchina.

Di luci d'òr la coronata testa piegò ver' Salomon, che il simil face; poi contro a Giosuè per fianco resta.

Non oltre salta il bue, che si vivace poc'anzi apparve, or sta come restio, mentre la donna parla e il popol tace:

— Sia benedetto — disse — il Signor Dio, che degli eletti suoi t'ha il primo eletto, di virtú fonte, d'alme grazie rio.

Il ben fondato trono del diletto suo nobil Israèl agli omer tuoi ha imposto per serbarlo giusto e netto.

Imperadore e re de' santi suoi da lui sei stabilito in sempiterno, ove disponi e tratti quanto vuoi.

Dell'universo per voler paterno giudice, hai fatto (potestá reale!) a' buoni il cielo, a' mali dar l'inferno. —

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

Queste parole con dir alto eguale formò la lingua di colei, ch'avía occhi maturi e aspetto matronale.

La faccia sua voltò verso la mia Palermo allora, e sorridendo disse:

- Qual pensier peregrino in voi si cria?
- Vorrei risposi a lui che piú prolisse fosser le dolci parolette sute di quella voce, che il mio cuor trafisse!

O Dio, quando fia mai che le virtute dell'alte ora si ben cantate carte portin, com'han promesso, a noi salute?

Quando fia, dico, mai che Giove e Marte e gli altri stolti dèi sian spenti, e Cristo riluca sol del mondo in ogni parte?

Mi persuado pur che quanto ho visto e per veder son anco in questa scena, abbiate per lui solo qui provisto;

e che quant'odo dire in voce piena da questi personati sian misteri di quel venturo Amor, ch'al ciel ci mena.

E sento gli offuscati miei pensieri, vostra mercé, venirmi a poco a poco, alle sentenze di costor, sinceri.

Chi sa se forse tra gli eletti loco abbia talor, quantunque incirconciso, quantunque degno dell'eterno fuoco!

Ma veggo uscir di donna un altro viso. Datemi, prego, il nome della prima; ché di questa seconda n'aggio avviso.

Al teschio che una mano tiene in cima pei capi folti, e l'altra il brando nudo, che questa sia Iudít per me si stima.

Or mi sovvien veduto aver un scudo scolpito di costei, com'ora veggio, col tronco a' piedi d'Oloferne il crudo

40

35

45

50

55

. 60

Sol della prima il nome intender chieggio. — Rispose: — Quella è Saba, che ver' l'ostro nella felice Arabia tenne il seggio.

Fu gran regina e giusta. Ma del vostro parlar sospeso stommi, che diceste veduto aver Iudit sopra quel mostro.

Un grifo è quel, che d'aquila si veste dal mezzo innanti, a dietro di leone: raro animale e degli armenti peste. —

Ed io a lui: — Giá il detto mio vi spone, gentil pastor, la cosa; ch'io la vidi col capo in mano e a' piedi quel troncone.

La tromba di costei per monti e lidi non sona men di quanti e quante han lodo e sempre avran di lor giusti omicidi.

Oh, come vien leggiadra con quel nodo delle raccolte trecce! Or stiamo attenti. Ella giá canta; parmi udirla, io l'odo.

— Magnificato sia il Signor, che i venti, la terra, il mar creò con l'universo ed in me spira queste rime ardenti!

Esso drizzò per la sua man il terso mio nudo ferro nel superbo collo del fier gigante, al nostro mal converso.

Ben ha post'alto il nome tuo; né pòllo il popol dir se non con tua gran laude, ché Dio per te da morte sollevollo! —

Cosí cantò la diva. Ognun l'applaude, dá lode ognun, che il popol da lei sciolto d'assedio fu con sí lodevol fraude.

Da poi tanta guerriera, non stie' molto la terza fiera trarsi fuor d'un salto, ed è di lonza un ben composto volto:

in quel gittar che fe' del corpo in alto, si tenne a lei sul dosso una donzella, qual uom di guerra quando fa l'assalto.

.85

80

70

75

90

95

110

115

120

Costei, delle due prime assai piú bella, d'un sciamito rosato a liste d'oro era coperta, vaga, lieta e snella.

Poi, giunta ov'eran l'altre dietro a loro, fa cenno all'animal che il passo tenga, per far invidia di Parnasso al coro.

Con voce d'armonia celeste e degna la dea, ché veramente « dea » la chiamo, mosse questa canzon di lutto pregna:

— Deh, Signor Dio del padre nostro Abramo, miserere di noi, tuo popol caro, ché dal nemico vinti e oppressi siamo!

Non veggo al nostro scampo alcun riparo, se gli occhi di pietà non volgi, come volgesti ancor d'Egitto al giogo amaro.

Magnifica, Dio santo, il tuo gran nome sopra la boria e nequitosa voglia di voler porre a noi crudeli some! —

Cosí cantando, esposesi la doglia del vecchio uom nostro, cattivato e franto dal fier tirán, che lui d'arbitrio spoglia.

Tai sensi dá di questa scena il canto.

## CANTO XII

Apparizione della sibilla persica.

Discorso di due leggi. — Palermo siciliano.

Dall'alto verde ciel, dove due cori pendean d'alati e bianchi fanciulletti, la musica spari tra fronde e fiori.

5

10

15

20

25

30

L'atto secondo insieme fu coi detti d'Ester compiuto; ed io, vòlto al pastore, gli narro alcuni in me pensier concetti.

Spinsemi il saggio d'ogni dubbio fuore, siccome di soggetti e occulti sensi delle Scritture buon conoscitore.

Gravi mister, sopr'ogni stima immensi, di quelle sei persone mi dipinse e come i versi lor snodar conviensi.

Delle tre fiere il fatto ancor distinse, gli abiti e moti lor e quanto apparse, e tutto al suo moral soggetto strinse.

Felice lui, che cosi ben le sparse sue voglie accolse in un desir ardente di più più sempre al ciel da terra alzarse!

Però quell'almo Spirto, che non mente (ché non fallisce ch'il ben cerca e chiede), degnossi al gran Palermo aprir la mente.

E come al fido Abramo grazia diede veder tant'anni innanzi Cristo in carne per quella ch'era in lui vivace fede,

ed indi un raggio all'intelletto trarne e l'alto Dio veder far uomo e tôrre di croce l'ignominia per salvarne; cosi degnossi a questo padre sciôrre le ricche vene di quel gran mistero, che per le sante carte occulto scorre.

Giá del ciel finto al mio destro emisfero, dov'io sedea, pendente vien per l'aria un negro drago e in vista molto fiero.

La musica, di suono e canto varia, tacque con gran silenzio al primo aspetto di quella falsa bestia e temeraria.

Come il pittor delli pianeti è astretto por uomo o donna in carro fra due rote tratte dagli animai per l'aer schietto,

non men sospese in alto fiere vòte ir vidi ad una ad una e trarsi dietro molte sibille e vergini devote.

Vien dunque il mal serpente sotto un tetro scaglioso corio, e un carro par che tire di color tal qual è d'arancio o cetro.

La Persica vi è dentro, e par s'adire contro lo stesso drago, in viso altiera. Poi cominciò cantando cosí a dire:

— Ecco, mostro infernal, ecco, empia fiera, che un gran potente in tuo malgrado nasce, per cui del regno tuo la fin si spera!

Dal ventre verginal, dal latte e fasce all'alma croce sua quel ben ci porta, che sol d'amore i cuori nutre e pasce.

Né pasce i cuori pur, ma sotto scorta di sua divinitá con cinque pani ben cinquemila corpi riconforta. —

Cantato ch'ebbe, volse gli occhi umani Palermo a me: — Giá — disse — non ci avete dell'Uomo Dio non sempre ebrei, ma strani.

Dal primo tempo a questo, in ch'ora siete, due leggi pose Dio per freno a quanti ha Morte presi e prende alla sua rete.

La prima fra le genti nacque innanti fosse notizia del peccato occulto; e posto a star col re d'eterni pianti,

45

40

50

55

60

quel primo ceppo uman, d'ogni arte inculto, di questa innata legge e naturale impresso era ne' sensi e dentro sculto.

Ma, sendo l'uom più sempre a peccar frale, e non avendo il fallo suo palese, potea pure scusarsi di tal male.

Di che per ignoranza molte offese turbar faceano in ciel l'ira divina, che spesso in sua vendetta l'arme prese.

Poi, di tant'alme al danno, alla ruina volendo opporsi, un'altra legge scritta diedesi a Mòse in cima all'alto Sina.

Esso la stirpe ebrea, molt'anni afflitta sott'aspra servitú, cribrolla a pieno, mentr'oltre i gran deserti la tragitta.

S'erse il peccato allor né più né meno d'occulta biscia, quando il piè la calca e chi lei mira scansa il mal veleno.

Scansasi ognuno, e quanto può cavalca lontano a lui; ma quel, mentre va in luce, gran parte di sue forze si diffalca.

Come se un torchio acceso riconduce alcun di notte, ovver per antri e cave, ciò che fu oscuro agli occhi suoi riluce; non men quanto fur lorde, triste e prave l'opre del mondo, all'apparir di legge insieme apparser col peccato grave.

Or son le travi, or le minute schegge non pur a Dio, ma in gli occhi a questo, a quello; ed è chi le punisce ovver corregge.

Sa l'uomo in sé suo stato o buono o fello, grida legge ch'è dura e scritta in pietra. E chi è di voi ch'a Dio non sia rubello?

E chi opra di voi bene? Ognun s'arretra e slargasi da me, perché vi dico:

- Ai vostri error salute non s'impetra! -

80

75

70

85

90

95

IIO

Non valti, o popol vano ed impudico, le impudiche tue membra ed inoneste celare altrui con pampini di fico!

Per me le piaghe or vedi di tua peste, che non vedesti senza me giammai, acciò ne provi quanto sian funeste,

acciò tu gridi: — Lasso! ch'io peccai coi primi nostri padri, e della morte e dell'inferno sempre ho meco i guai!... —

E ch'io salute in questo alfin ti porte non sperar, no, ch'io t'apra il morbo sola; ma nel Figliuol di Dio fa' ti conforte!

Egli sol vien dal Padre, egli consola con vin ed olio, e non con ferro e fuoco, natura umana ed halla per figliuola.

Or, serva del peccato, a poco a poco si è ridotta a tal, che i porci stigi n'han sempre copia e in stupri ne fan gioco.

Salvo non fia tu mai, se non t'affligi de' falli tuoi passati, e nel futuro, medico certo, ogni tua speme affigi.

Cosí la scritta legge d'un sol duro popol giudeo le mortal piaghe aperse del rio peccato, ch'era in l'alme scuro.

Quinci la mente degli eletti s'erse a ripensar le gran miserie e' danni di tutte l'alme nel profondo immerse.

Con larghi giri a Dio piegâro i vanni di lacrime, di prieghi e di sospiri, chiedendo fine a cosi lunghi affanni.

Fia dunque sodisfatto ai lor desiri. Verrá quel ch'ora nunzian questi carmi; verrá la fin di legge e suoi martíri.

Or sotto legge di natura parmi che Dio fu conosciuto ed adorato, ed io fra molti posso in ciò lodarmi.

115

120

125

130

Dall'isola regale, ov'io son nato,

Siciglia, dico, in queste bande venni
coi padri dello stuol ch'è qui serrato.

145

150

155

Far voto a legni e pietre non sostenni; vizio commune a tutto l'universo, non che a' romani ed altri arguti senni!

Qui riconosco un Dio per quel che verso quante son creature umane in terra padre si mostra e nell'amarle immerso.

Però di noi gentili chi non erra da legge di natura e vera látria, quanto l'Ebreo, tanto il mistero afferra!

Ecco che le sibille, d'altra patria che di Giudea, con molti padri han scorto in carne Cristo a disfar l'idolátria.

Ed io per lui, che vien, mi sono torto alla man dritta, essendo su la manca, per traboccar nel centro, e mi conforto, sí che non temo lei ch'ivi s'imbianca. —

10

15

20

25

30

## CANTO XIII

Apparenzia di quattro sibille: tiburtina, ellespontica, frigia ed eritrea.

Cosí parlando il caro a Dio Palermo, péndola stava in alto la sibilla, tenendo a fren quel simulato vermo.

Poi ratto a man sinistra il ciel sfavilla fra molti rai, cui segue un finto tuono ed odorata pioggia fuor distilla.

Io tutto in quella parte vòlto sono, di novitá bramoso, e a capo nudo quest'umor sí soave accetto in dono.

Di quei pastori l'arte, industria e studo non si può dir, e dirlo vo'; ma, lasso! a pien nol dico, e indarno stento e sudo.

Lenta venía quella rugiada abbasso, fuor d'un nuvol d'incenso, che rimbomba per fuoco acceso e di profumi grasso.

Con vario suon alfin di corno e tromba l'aquila negra con due capi uscita, porta fra l'ali a tergo una colomba.

Di questo altiero augel virtú infinita carte infinite ha di sui gesti piene, la luna ha sotto i piè di sol vestita.

Non sdegna aver su le superbe schiene la colomba Sibilla tiburtina, vestita in bianco, e d'alto la mantiene.

Cosí degli altri augei questa regina finsesi aver portato Ganimede, che in cielo a Giove nettare propina.

La casta donna onestamente siede d'un augel tanto nel piumoso busto ed in andando un canto tal ci diede: — Sotto il gran tauro, Cesare l'Augusto, che in sino a Iano chiuse il crudo Marte, nascerá in pace un uom, che sol fia giusto.

Nascerá Dio fatt'uomo in quella parte della Giudea, che Betelèm vien detta, e fien sue prove sante al mondo sparte, Felice oh quella madre, che, perfetta, il Mar di grazie, vergine incorrotta, fia di nudrir, dopo il gran parto, eletta! —

35

40

45

50

55

60

65

Finito il canto, un'altra vien condotta dell'aureo vello al bel monton dissopre, ch'esce a man dritta fuor di verde grotta.

Ella non è costei che a noi si scopre; la saggia Ellespontíaca si chiama, che calca l'oro e splende di sant'opre.

A Persica vien presso, ed una rama di verginella oliva porta in mano, come colei che pace annunzia ed ama.

Poscia fermata, in un bel dir sovrano alza la voce ributtando il velo del capo a spalle in gentil atto umano.

— Su dal bel — disse, — ov'è piú largo il cielo, piegò l'Onnipotente all'umil gente un sguardo di pietá, d'amor, di zelo.

Cosí, pien del suo fuoco e tutto ardente, nei dí postremi e tempo diffinito scenderá in terra e fiaccherá il serpente.

Di vergin grembo, che fu prima ordito al frutto senza seme, al parto intero, nascerá fra gli ebrei, da lor tradito. —

Palermo disse allor: — Questo mistero sol per virtú di queste oneste donne piú sempre a noi vien chiaro e piú sincero.

Di Zibeltarro all'ultime Colonne fin dal più basso mar dell'Asia grande nuncio di lui l'alto valor portonne.

Han queste sante di diverse bande lor patrie a tal, che il mondo udirne a pieno fin ad or puote dalle prime ghiande. —

Ma vien fuor l'ippogrifo, e tienlo a freno la buona Frigia, dentro al carro assisa, e con le rote segna il ciel sereno.

Tacque il buon vecchio; ed ella, c'ha divisa la fronte di due corna in stola bianca, del più basso pianeta viene in guisa.

Poi dietro a Tiburtina alla man manca schiude le labbra, e la sua voce a volo s'innalza tonda, dolce e non mai stanca:

— Un sol potente Dio, perpetuo, solo, gli umani fasti e le superbe teste abbatterá dell'alto e orribil polo.

Poi verrá giuso a ripurgar la peste del maltrattato armento suo, pigliando di nostra carne incorruttibil veste.

Cosí, da poi che fia nudato il brando contro all'inferno, scenderavvi dentro, traendo alme non poche di quel bando. —

Parla il pastore a me: — Noi siamo al centro prossimi omai di questa nostra impresa, ed or degli anni miei nell'ultim'entro.

Sento che il carco di cent'anni pesa troppo alle spalle mie. Deh, Padre eterno, la vista del tuo Verbo èmmi contesa!

Poss'io sperar di non entrar l'inferno, prima che il vegga? Durerò di tanti, ch'io campi questo sole o l'altro inverno?

Quanti sospiri, quante spemi, quanti prieghi amorosi al ciel ti son venuti dal giusto Abramo e d'altri ardenti santi!

Desiâr quelli, giá molt'anni suti, in questa vita starvi ancor, se forse... ma vien, ecco, l'arpia con stridi acuti! —

75

85

80

90

95

Cosí quel pien di spirto a un tratto torse il mozzo ragionar, per cui dagli occhi più d'una calda lacrimetta corse.

Poscia, tacendo, accennami ch'adocchi la sibilla eritrea, che fra due rote rade le stelle e par ch'indi trabocchi.

105

IIO

115

120

125

Urta l'arpia, la punge, la percote: strid'ella, e fa qual bue contro il bifolco ch'oppugna il giogo e mai non se ne scote.

Corre celere, e dritto mena il solco, ch'è uccello tutta, fuor la bella faccia, qual ebbe Circe o la sorella in Colco.

Cruda beltá, che il cuor via piú t'agghiaccia che non lo scalda, in donna spesso vedi né intendi la cagion perché ti spiaccia.

Tai fûr le due, tal fu l'arpia, che i piedi omai distende al destro suo cammino.

Canta Eritrea ver' noi del ciel eredi:

— Nella piú estrema etá Dio, basso e chino, per salvar l'uomo, anch'uomo egli farassi, non sendo in terra men che in ciel divino.

Candido agnel sul fieno corcherassi, cui vergine fia madre, ch'è figliuola; poi, grato, in predicar muoverá i passi.

Schiuderá solo di virtú la scuola; e i buoi, che intorno all'Orsa trânno il plaustro, stupidi a novitá sí rara e sola,

quando al levante andranno, quando all'austro. -

.5

10

15

20

25

30

## CANTO XIV

Apparizione della sibilla samia, agrippina e amaltea.

Tantosto ch' Eritrea la bocca chiuse, io veggo un asinel congiunto al bove la sesta trar di queste dieci muse.

Dall'emisferio manco ella si muove, tutta col carro suo di verde ornata, come s'ornò la moglie ancor di Giove.

Regnò Giunone in Samo, dov'è nata questa sibilla ch'ebbe nome Samia, che savia fu, ch'è santa ed onorata.

Ella non giá discese in quell'infamia, che la regina di sua patria incorse, moglie del frate, incantatrice e lamia.

Or, giunta dietro a Frigia non men forse di cinque passi o sei, non oltre varca, ma tien la reda, e questi accenti porse:

— Ecco! d'alti tesori il gran Monarca, che d'ostro e perle il mar, che d'oro e gemme la terra e il ciel di vivi lumi carca,

nasce di pover ceppo in Bettelemme, ove questi animal l'adoreranno, a scorno e spregio tuo, Gierusalemme!

Tu, invece d'adorarlo, in fargli danno le pronte mani avrai, li duri artigli; ma duo gran re vendetta ne faranno.

Oh — disse il sicol vecchio, — ingrati figli,
 pessimi ebrei; ché meglio a voi tal nome
 che a noi «siciglian» par che s'appigli

(« pessimi » siamo detti, e non so come!): a voi non meglio assai tal biasmo squadre, che il ciel aveste e sorte per le chiome? Siciglia mia, d'illustri ingegni madre, per quei titol di « pessima » non prese, ma per tiranni e per lor opre ladre!

E pur, se ad atto pessimo distese la man popol alcun di nostra prole, fu che il re loro a questo far l'accese.

Languendo il capo, tutto il corpo duole; e, quando impallidir vedi la pianta, dalla radice è in preda alle tignuole.

Voi, gente fuor dell'altre eletta e santa, Dio sol per vostro re, per vostra guida aveste ognora e il mondo ve ne vanta!

Ma dove peggior ladro ed omicida fu mai di voi? dov'è manco fedele? dove più il morbo d'ogni vizio annida?

Dio, vostro re, non sparse giá quel fiele in voi, siccome in noi re maledetto, anzi vi trasse al mar di latte e miele.

Chi fu giammai di voi ed or chi è netto di cosi varia lebbra? qual incesto, qual sacrilegio in voi non ha ricetto?

E nondimeno, alla pietá piú desto che alla vendetta, il vostro Imperatore si v'ama e serba, che vi par molesto.

Oh sua bontá tropp'ampia! oh immenso amore! voi tanto il divin modo in uso avete, che andate a securtá dietro all'errore.

Voi foste, siete e piú che mai sarete al vostro ben ritrosi, al mal isnelli; sí che conchiudo: pessimi voi siete!

Or non memoria più di questi felli; lévati, o pellegrin, la fronte ancora. Agrippa vien fra odor di gigli belli. —

Parlò cosi quel saggio, il qual onora non pur Trinacria sua, ma Italia nostra; ed io la fronte alzai senza dimora.

45

40

35

50

55

60

Ecco dal fianco destro a noi si mostra Agrippa bella sopra un elefante, e fa di ricchi arnesi altèra mostra.

70

Dal capo avea fin all'estreme piante un manto azzurro a bianchi gigli sparso, ciascun de' quali abbraccia uno diamante.

E chi le ornò le trecce accolte, scarso non fu di diaspri, d'agate e rubini, si che tal sol non era innanzi apparso.

75

D'òr similmente un panno avea di fini smeraldi carco addosso all'animale, e quel cadea de' piedi alli confini.

A spalle d'Eritrea questa rivale dell'aquila si ferma, e versi piani senza cantar offerse in modo tale:

— Quel Verbo eterno, il qual dagli occhi umani s'asconde in cielo, fia palpato in terra sotto velami a sua natura strani.

85

Per tanto parto ecco virtú si sferra dei nodi antichi, ed Egli, asceso in croce, trionfa dell'inferno e morte atterra.

Ma pria l'eterno Gaudio in flebil voce nascerá infante, e vagirá nel puro materno seno, e al ciel girá veloce. —

Compito ch'ebbe, s'apre il verde muro della diversa scena, ed escon giunte quattr'aquile grifagne in pel oscuro.

Senza che siano stimulate o punte, si menan dietro quattro ruote d'oro, di minio ed altri bei color trapunte.

Nel mezzo a quelle, onusta d'un tesoro di bei costumi non che d'oro e perle, stassi Amaltea, e l'accompagna un coro:

100

un coro di Camene, che vederle fui prima degno, ed ascoltarle poi, ed or mi cal di sempre in cuor averle.

80

90

Palermo intanto agli occhi miei li suoi, tacendo, giunse con le arcate ciglia; poi disse: — Oh gran ventura d'ambi noi!

105

110

120

125

130

135

Fu al ciel di sopra ordito che Siciglia e tutto il suo contorno e le ricchezze reggesse un cavalier di gran famiglia,

reggesse con giustizia, e le prodezze alte sue ognora usasse in ben di lei, nudrendola d'onori e di grandezze.

Di lui sia il nome in capo ai pensier miei, oh del gran Carlo gloria, oh d'alti onori grave latino e carco di trofei,

oh d'Arabia terror, di turchi e mori, nanti al cui terremoto Atlante e insieme Zibeltarro e Marocco han freddi i cuori!

> A noi tocca d'alzarsi alle supreme grazie, per riferirle a Carlo, ch'esso ama Siciglia sua, non l'ange e preme. —

Cosí Palermo scorse, ed in successo di tempo intesi quel ch'allor non puoti, ed hollo in marmo e più nel cuor impresso.

L'aquile, ch'eran quattro, e i fregi noti per la vermiglia croce in campo bianco m'empièr di saper loro i caldi voti.

Stette Amaltea, che all'uno e l'altro fianco le nove ninfe avea, le quai con ella cantâr si ben, che non si ben unquanco.

Or che dell'universo rinovella l'ordine a capo, la fuggita Astrea ritorna più che mai cortese e bella.

La prima giá, che biancheggiar solea dell'innocenza con un parto nuovo, discende a ripurgar la gente rea.

Colui, che scosse il mondo dal prim'ovo, nasce mortale, e tu, Lucina casta, Vergine Madre, dá' favor, ché il giovo di servitú giá il tuo sol rompe e guasta.

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

10

15

20

25

30

## CANTO XV

Apparizione di due sibille: delfica ed europea.

Dall'orizzonte destro giá levata s'era nel cielo una capace barca su quattro rote e d'un leon tirata.

Delfica è dentro a quella, ch'era carca di ferro, piombo, stagno e piú metalli, e merce assai di mercadanti imbarca.

Vi son panni vermigli, rossi e gialli; e quel finto leon tal fascio tira, qual fôra troppo a un paio di cavalli.

Di nuovo il pio vecchione a me s'aggira, e parla: — Mantovano, se ben sceglio l'animo in voi, quel più che mai s'ammira. —

Ed io: — Se vetro o pur di vetro meglio qualch'altro trasparente fossi, drento vedete me, tuttoché stanco e veglio.

Tant'è che veder gioie ed oro e argento e tante altezze in voi mi par di nuovo e di fasto regal grand'argomento.

E, s'è pur ver ciò che in scritture trovo, molser le vacche e cura ebber di gregge i primi re che usciron dal prim'ovo.

Ma v'era pur malizia e manco legge, che i duri monti, per fuor trarne l'oro, mandasse in pezzi ed in minute schegge.

E, perché buoni allor gli uomini fôro, natura, madre e non, com'or, madrigna, die' sempre a quelli in preda il suo tesoro.

Senza vomeri e zappe fu benigna produr le sacre ghiande al mel uguali, ch'or dálle a' porci nostra etá ferigna. Non eran putte, adúlteri e rivali; ciascun stava contento alla sua sorte, né Amor di piombo avea, ma d'òr gli strali.

Spade non si vedean o lunghe o corte, non popol partegian, non re tiranno, non ceppi, forche od altra simil morte: sepolto ancor nel centro era l'inganno. Men sbrigarsi potea d'indi avarizia con quel vil tanto ambizioso affanno.

35

40

45

50

55

60

65

Cosí vuol dir che lor pura mondizia di coscienzia non godeva manco aver d'un nido o pomo o fior notizia, che d'un verde zaffiro o di quel bianco crudel diamante, perché s'abbia darlo in breve a tal, cui poi si rompa il fianco.

Copia n'avean però, ma non che il tarlo dell'ingordo desio rodesse punto; cosi dell'oro e delle gemme parlo.

Sicché da meraviglia il cuor m'è punto, ch'io veggo a questo e a quello riccamente manto di perle tante e d'òr trapunto.—

Sorrise il padre e disse: — Nel presente tal dubbio non vi scioglio, ché giá il petto muove della sibilla. State attente! —

Nel primo aspetto di quel puro e netto segno del ciel, che Vergine si appella, dond'esce a ingegno uman prudente effetto, con lunghe trecce d'oro una donzella portata ad alto in un bel seggio appare, via più dell'altre graziosa e bella,

Tien un fanciullo al seno, e delle rare sue sante pure e vergini mammelle nutre colui che dá tant'acque al mare,

d'erbe la terra ed orna il ciel di stelle, ove tra l'alme altissimo lampeggia, e nell'inferno batte l'ombre felle. Palermo disse allor: — Non so mi deggia ragionar vosco o d'este nostre perle e del molt'òr che tanto a voi fiammeggia,

o pur d'alcune cose, che vederle mi pare in spirto ai versi di costei, che a giusto sdegno non derrei tacerle.

Pur me ne passo, e so che le direi con poco util altrui, con sconcio mio, che a cuor di smalto il fiato gitterei.

Dicerlo ancor fra noi, non so qual io frutto cavarne possa, se a chi tocca non ode per mia lingua il zel di Dio.

Vendetta cruda fia, lo strale è a cocca; e, se giuste non tornan le bilance, non veggo alcun ripar, ché l'arco scocca.

Ecco insensati vecchi e vecchie rance tornano a ingiovenire (oh cosa enorme!); imbraccian scudi e non arrestan lance.

Aman sculture e getti; n'hanno forme. Natura offesa ne fará vendetta infin che al tutto'i tolga tal che dorme.

Costui vien desto e negli arcion si assetta: acquisterá le chiavi, donde senza romper le porte schiuda una rocchetta, ove, tolto che fia la pestilenza e organilo di costor, fia posto in una

e orgoglio di costor, fia posto in una urna del simil suo con riverenza.

Ma troppo di soggetto al cuor s'aduna. Vegnamo a quel poc'anzi v'ho promesso di dirvi quanto debbo a mia fortuna.

Ciò che vedete e vederete appresso di questa nostra oriental ricchezza, se oriental pur è ovver più presso,

tal pregio tien, tal costo e tal finezza qual oro finto, stucchi, statue e vetro. Non più cercate: avete la certezza.

75

70

80

85

90

95

Ecco alla manca sponda in un ferétro, se morta fusse, Europa vien portata da quattro grifi avvolta in panno tetro.

105

IIO

115

120

125

130

Ecco la luna incontro, che, infiammata, vento, fuoco e tempesta le minaccia; e tolta l'è di man l'antiqua spata.

Se l'aspettata omai dal ciel bonaccia non vien, quell'empia stringerá le corna, e cosí tutta in ventre se la caccia.

Che fa? che indugia piú? che piú soggiorna? il destinato augel dal duro artiglio come al suo proprio regno non ritorna?

Lasso! che impallidire il bianco giglio veggo alla fine lungo al fiume Rosso, non chiaro più, non verde, ma vermiglio.

Come la sposa, aimè, perso ha lo sposo!... com'egli sprezza la sua donna cara!... per darsi a chi?... Ma dirne più non oso.

Giá la sibilla Europa e la sua bara, che a suo gran danno corre molto leve, pur ecco anch'essa dir di Cristo appara.

— Verrá Colui, verrá, che passar deve ogni alto monte, ogni riposta valle, quant'acque Olimpo e boschi a sé riceve.

Poscia, volendo, in uno stretto calle di povertá con gran silenzio sceso, torrá le umane colpe in su le spalle.

Sol questo Re, da nulla macchia offeso, senza consorzio uman piglierá carne in ventre verginal, sol puro e acceso di fuoco santo, per salute darne. —

10

15

20

# CANTO XVI

Apparizione del limbo e di molti santi padri.

Giunti alla fin per dar principio all'atto, ch'era giá il quarto, il volto di quel loco tutto cangiarsi poi vidi ad un tratto.

Come di notte un lume di gran fuoco aggiorna intorno, e poi, consunto quello, le brage illustran si, ma molto poco;

ovver come di Cinzia il viso bello abbella il mondo, e tutto dopo imbruna, ché scolorar subita nebbia féllo;

simile luce, ovver poco men bruna, porse il teatro al trar su molte tele tutte ad un cenno, e non ad una ad una.

Tra gli occhi nostri e' rai delle candele quelle da basso in alto se ne gîro più ratte assai di quel che fan le vele.

Veggo molt'ombre dentro a loro in giro passar d'umane forme lunghe e macre, ed odo frequentar piú d'un sospiro.

Poi parolette accorte, dolci ed acre s'udivan mormorar tra lor, ma oscure, com'esse han fatto le Scritture sacre.

Depinti eran quei lini di rotture, di pietre, alpe dirotte e nude ròcche, antri, caverne, avelli e sepolture.

Stan gli uomini e le donne come tócche di compunto timor devoto e pio: le orecchie intente, e chiuse avean le bocche.

— Qui s'appresenta il chiostro, nel qual Dio, serrato avendo il ciel, quell'alme asconde, che l'han temuto e non posto in oblio. —

30

Cosi mi disse il vecchio, e fuor le sponde del nato allora limbo gravi e tarde una poi l'altra uscian persone bionde: pallide e bionde; ma lampeggia ed arde d'amorosi desii la vista loro; né alcuna v'ha, che al ciel non sempre guarde.

Cingon lor cave tempie chi d'alloro, chi d'edera vivace o palma e oliva, e chi sopra il bel verde di fin oro.

35

40

45

50

55

60

65

L'uomo, che innanzi a tutti ne veniva, ha la sua moglie a mano, un figlio a fianco, e il pomo tien, che noi del cielo priva.

Va presso a lor Noè, canuto e bianco, con l'arca in mano, di animai conserva, un figlio al lato destro, l'altro al manco.

Segue il buon vecchio Abramo, e ognun l'osserva; nudo ha il coltello, e duo figliuoli appresso, un della moglie, un altro della serva.

Quel della moglie porta da se stesso il fascio delle legna, ove già fue dal padre ad esser vittima su messo.

Iacob è loro a spalle con le due madri d'un popol grande, ed ha la scala in cui gli aperse Dio le gioie sue.

Ioseppe il bello ha seco, che la mala invidia de' suoi frati giá vendette; ma Dio francollo e tennelsi sott'ala.

Vien dopo Mòse con le tavolette de' dieci incarchi a noi da Dio rescritti: felice chi a portarli si sommette!

Aròn e Samuèl, con gli occhi dritti al ciel, insieme vanno, e poi quel forte ch'ebbe li filistei più volte afflitti.

Il primo in vista par che si conforte d'una sua verde verga, ch'è fiorita, e giá fu secca ed ebbe foglie morte.

75

80

L'altro, che nacque d'Anna molto ardita, olio nel corno porta; l'altro in braccio porte di ferro, ed ha virtú infinita.

Ecco il gran re che, all'amoroso laccio di Bersabea giá còlto, fe' il gran fallo; ha l'arco in mano e la sua lira al braccio.

Iva sonando; e intorno fanno un ballo nudi fanciulli in culle e fasce spenti, qual vetro trasparendo, anzi cristallo.

Vien Gedeon col vello; e a passi lenti l'asina punge Balaamo, e drieto regi e profeti ed infinite genti.

Duo precedean quell'onorato ceto: l'uno ha la serra, l'altro le catene; l'un grave in vista, l'altro poco lieto:

Esdra il suo libro nelle dita tiene, ed il suo par s'inghiotta Ezechielle; poi Baldassar con l'astrolabio viene.

Mostra impiagata aver Iobbe la pelle, il qual è re, non più de' regni sui, ma di quant'alme in tolerar fûr belle.

Veggo con un canestro in man colui, che, pei capei portato in aria, tolse per Daniel il cibo, e gli altri dui.

Tutti alla fine intorno a sé raccolse David con dolce suono delle corde, s'un ceppo assiso, e ognun poi dove vòlse.

Drizzan le orecchie a lui, di udire ingorde, il qual con modi acconci e affetto interno cosi mandò la voce al suon concorde:

— Signor di noi, Signor, che reggi eterno, quanto rimbomba il tuo mirabil nome nel ciel, giú per la terra e nell'inferno!

Ecco, fin a' fanciulli e infanti come san dir tue lodi e, nel cantarti « osanna », d'olive e palme s'ornano le chiome!

85

90

95

L'incredul popol tuo qui si condanna, ché agli animai sei noto ed agl'infanti: al popol no, cui giá piovesti manna.

105

IIO

115

120

125

130

Quando ripenso a tanti lumi e tanti, che con tue man distinti ad un sol cielo formasti e sopra loro i seggi santi,

io grido con stupore: Oh divin zelo ver' l'uomo nostro, e grazia senza paro! e ch'è se non qual fior su molle stelo?

E ch'è quest'uom nasciuto in stato amaro, vaso di vermi, oggetto di dolore? Pur non lo scordi e l'hai non poco caro!

Signor, tu l'ami si, che, a te minore non molto, alfin terrailo al destro lato, coronato di gloria e d'alto onore.

Ei sopra l'opre tue fia sollevato, cui sotto giaceran la terra, il mare, gli animai tutti e quanto hai tu creato.

Di che giammai non cesso di chiamare: o Padre, o Re dell'universo mondo, quant'è il tuo nome in tutto singolare!

Quant'è il tuo nome a' giusti e pii giocondo, a' pravi duro, amaro e d'orror pieno, che in ciel risuona, in terra e nel profondo! —

Cosí di Spirto santo il colmo seno, fra tanti eletti e nobili uditori, tenendo gli occhi sempre al bel sereno, mandò cantando il suo concetto fuori.

### CANTO XVII

Varie figure e profezie di sette padri santi: Adam, Eva, Abel, Noè, Abraam, Isaac e Iacob.

L'anime elette, ch'anco il ciel non degna fin al decreto de' suoi vòti scanni, facean ghirlanda intorno alla più degna.

E chi mai sparse al gran mistero i vanni del profetar quanto il figliuol di Iesse fra quei che il limbo avea fino a Giovanni?

Ad Abraam e a lui fûr le promesse che il seme lor daría quel Frutto vivo, ché a universal salute Dio l'elesse.

Però disse di lui, poi ch'ebbe a schivo Saul l'ingrato, ch'uomo avea secondo suo cuor trovato di malizia privo.

Ben l'hai tu ricercato fin al fondo, o del mio ceppo onor, gentil Folengo, che in scrivere a null'altro vai secondo.

Il ver ciò mi fa dir, non ti losengo, che sopra i salmi a noi quant'hai produtto tenuto è l'eccellente, ed io si il tengo.

Or, seguitando, io replico che tutto delle sant'ombre l'onorato coro s'era sedendo intorno al re condutto.

E, poi che con silenzio stati fôro poco di tempo, tuttavia sonando, levossi Adamo in piè dal concistoro.

Sciolta cagione dell'eterno bando, levossi Adamo e, con voce impedita di piú singhiozzi, disse lacrimando:

10

5

15

20

 Q somma Sapienza, tu, che, uscita di bocca dell'Altissimo, contieni gli estremi fini, eterna ed infinita; tu, che disponi e fai, poscia mantieni quel c'hai disposto, fatto, tolto e dato,

or dolce, non ancor terribil vieni!

Vieni, salute mia, ch'io troppo ingrato,
ch'io troppo sconoscente e fragil uomo
mi riconosco, e piango il mio peccato! —

Detto ciò ch'ebbe, lancia in aria il pomo, il qual s'aperse e tant'odor n'uscio, ch'al balsamo fe' scorno e cinnamomo.

La gentil Eva allor con voce, oh Dio, quanto alla cetra gaiamente aggiunta! cosí dolce cantò, ch'io ne morio:

— Ecco, fiera infernale, a che sei giunta per bene alla gran colpa indotta avermi, ove il concetto odor per lei giá spunta!

L'arbor del ben e mal fin qua gl'infermi e fracidi suoi frutti al secol rese, ch'ebber fuor bella scorza e dentro vermi.

Il mal finí il suo corso, e mi riprese finor giustizia, ed odiosa fui come colei che cielo e terra offese.

Or della pianta il ben gli effetti sui resta mostrarci, e in questo amor mi loda, ché semplicetta udii gl'inganni tui.

Perché, dalla tua mal pensata froda uscendo il fin del tuo mal tolto regno, tal t'apre il capo e tróncati la coda.

Cosí di tua malizia in tua ruina
Dio tragga un atto sopra ogni altro degno! —
Compíto ch'ebbe, ancor s'asside china,
e Abel, suo figlio, s'alza ed ha quell'agno,
che tolse a sé nel ciel la man divina.

40

30

35

45

50

55

-S'io — disse — porto forma di quel magno aspettato Signor, felice terra, che del mio sangue assorse il puro bagno!

Vieni tu dunque, o ver Abel, e sferra noi d'esti antiqui lacci e d'esta tomba, che me qui primo dal prim'ovo serra! —

Cosí cantando, vola una colomba ver' l'arca che Noè tiene in la testa, veloce si, ch'uscita par di fromba.

D'oliva poi col ramuscel s'arresta, .
onde il buon vecchio, dal diluvio sciolto,
su dritto s'erge, e la sua voce desta:

 Torna la pace e mostraci il bel volto nell'arca, degli eletti servatrice.
 Qui meco è chiusa, ove mi sto sepolto.

Ver è che appressa il secolo felice, che il vecchio tronco all'arbore si schianta e nuove fronde adduce alma radice: alma radice della verga santa, donde il buon frutto senza culto umano si coglie e onora la divina pianta.

Se pur non sei d'un popol di Giordano posta per segno e per figura certa dell'esser tuo dal nostro assai lontano, anzi ch'all'universo fia scoperta

anzi ch'all'universo fia scoperta la tua molt'anni occulta veritade, vien, priego, vieni, e non tardar, ch'è aperta.

Né sia questa prigion per tua bontade; anzi cosí hai decreto, acciocché l'arca solchi altro mar, altr'onde ed altre strade. —

Levossi, dopo questo, il patriarca fedel Abramo, e cosí disse in una voce giá roca e di molt'anni carca:

O real Chiave, e non mai di fortuna,
 ché, di fral vetro, al volgerla si spezza,
 ma chiave al chiuso ciel sol opportuna;

75

70

85

80

90

| 100 | o di prudenza Chiave e di fortezza,                     |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | ch'or apri e serri, come aprir, serrare                 |
|     | sei, da che nacque il mondo, in cielo avvezza;          |
|     | vien' schiuder la prigione a' tuoi, che un mare         |
|     | di pianto fanno all'aspettarti tanto;                   |
| 105 | vien', dico, vieni, e non voler tardare! -              |
|     | Queste parole disse il vecchio santo;                   |
|     | ed a lui dopo il nobil figlio ancora                    |
|     | porse allo plettro il suo ben detto canto:              |
|     | - O Fiamma d'Oriente, o pura Aurora,                    |
| 110 | che della notte interna scuoti l'ombra,                 |
|     | dove ogni fosca mente s'incolora;                       |
|     | o quel Sol di giustizia, il qual disgombra              |
|     | gli erranti sensi, forsennati e vaghi                   |
|     | per la selva mortal di lume sgombra;                    |
| 115 | ecco che il mar, le fonti, i fiumi e' laghi,            |
|     | l'erbe, le piante, i sassi, ogni animale                |
|     | gridano: — Vieni omai; — e, se t'appaghi,               |
|     | e se darci la luce pur ti cale,                         |
|     | vieni a dar noi quegli aspettati rai,                   |
| 120 | che nebbia od ombra mai celar non vale! —               |
|     | Drizzasi, dopo questo, il non giammai                   |
|     | stanco Giacob in bel nudrir la prole,                   |
|     | che infiniti campò d'Egitto i guai.                     |
|     | Surgono seco le due mogli sole:                         |
| 125 | e con fregiata stola il bel figliuolo:                  |
|     | cantâro a quattro voci tai parole:                      |
|     | <ul> <li>O Re, non oltre re d'un popol solo,</li> </ul> |
|     | ma Re di quanto il cielo e il mar circonda,             |
|     | di quanto allunga l'uno all'altro polo,                 |
| 130 | per la luce del ciel, del mar per l'onda,               |
|     | per le tre spezie d'anime create,                       |
|     | preghiamo il volto tuo non più s'asconda!               |
|     | Vien', freno d'ira e sprono di pietate;                 |
|     | vien' oggimai con quella tua promessa                   |
| 135 | grazia, dond'alme tante fian servate!                   |

Per lei l'umana voglia, chiusa e oppressa
nel mortal sonno e nell'oblio di Lete,
scotasi presto e frenisi se stessa!

Poscia per lei succedan sante e liete
opre sotto il stendardo della fede
finché dal laccio, visco, nodo e rete
sciolto l'arbitrio uman si torni in piede! —

### CANTO XVIII

Discorso della grazia e libero arbitrio, della fede e delle opere, dell'eresie e mala vita de' pastori.

La fin del grave canto, che qui sopre col bel Ioseppe il padre suo conchiude, dove nomossi « arbitrio, grazia ed opre », non ben allor compresi, essendo rude nel mistier sacro e negli arcani sensi, ond'ha bisogno ch'altri in spirto sude.

5

10

15

20

25

30

Ma, poi che in me da Dio fûr entro accensi per bocca di Palermo gli agghiacciati pensieri miei, so dir quanto conviensi.

So dirlo e me' pensar; poiché voltati ho più volumi e trattone conserve d'alte sentenze e detti non enfiati.

So che ad ognor la grazia bolle e ferve in sciolto arbitrio, ma, gelato il quale, mancando lei, va cattivato e serve.

So che lo spirto al ben, la carne al male trânno il consenso, e gara tra lor nasce, gara senza vantaggio e in armi eguale.

So non volere il Re del ciel si lasce uomo tentare alle sue forze sovre, ché studio n'ha fin dalle prime fasce.

So che al perdente, acciò se ne ricovre, la via dimostra, i modi e l'arte come spiri all'onor di cosi nobil'ovre.

So che per me, pur sotto il forte nome del nostro invitto capitano Cristo, domar le voglie posso e impor le some.

So che per me, se grazia è in me, resisto agli avversari affetti, e, s'opro bene, lei sola riconosco e il cielo acquisto.

40

45

50

55

60

So per li merti altrui non si conviene fuor che di Cristo riputarsi eletto, ché ogni altro merto in sé nequizia tiene.

So ch'uomo non fu mai senza difetto, per giusto che si fosse, né salvossi se non per Cristo, sol di colpa netto.

So che sentenza in Dio non mai cangiossi di serbar tutti, ed *ab aeterno* elesse quai degni fian ch'al ciel gli abbia promossi.

So che gli umani dal prim'ovo impresse di ragion fra due vie, che in tutto l'una fuggir qual peste, l'altra entrar dovesse.

So questo, e sollo non per arte alcuna, perché si debbia disputarne e, meno, lá dirne ove la turba si raguna;

sollo per sola fede, e i sensi affreno al saper alto, e l'intelletto abbasso, e vo serpendo in piccol orto ameno.

Vo, dico, alcun fioretti passo passo meco tessendo in umil ghirlandetta, e i gran giardini e i chiostri ad altri lasso.

Più cerco ed aggio a grado una valletta col suo poggetto accosto e un rio che bagne novelle piante, fiori e molli erbette.

Che salir monti e traversar campagne? ch'entrar d'antique selve i labirinti, ov'io mi perda e indarno alfin mi lagne?

Oh, come oggi son pronti e van succinti nostri dottori alle salite alpestre, tutto che sian dal borea risospinti!

Come cercan per porte e per finestre al ciel ir entro, e a forza il *quia* trarne delle cagion sinistre e delle destre!

Come fingon saperle, anzi parlarne, e saper diffinirle portan vanto, benché lo spirto in lor serve alla carne! Or di costor la pratica cotanto passa per cribri e s'assottiglia in polve, che ognun dir sa chi è reprobo, chi santo.

Volgo di piazze e traffichi s'involve oggi, Dio buono! in dispute di fede, di merti, arbitrio, grazia, e sen risolve.

70

75

80

85

90

95

100

Tal tiensi salvo, se senz'opre crede, giá persuaso che di croce il pegno per tal credenza il fa del ciel erede.

Tal dice: — O sono eletto, o no, dal regno di gloria innanzi al mondo, a che affannarsi dell'uomo, e in opre e merti far disegno? —

Tal porta in seno un libro, dove sparsi son di Scritture detti al vuoto estorti, che solo a Dio dé'l'uomo confessarsi.

Tal creder yuole, e par se ne conforti, per non scioglier le borse al sacerdote, che nulla i prieghi son fatti pei morti.

Cosi la cara Sposa, ch'ebbe in dote il tesor delle piaghe del suo Sposo, si rompe i crini e battesi le gote.

Ved'ella il re d'abisso, giá non oso piú a luce uscir da poi che fu conquiso, tornar piú che mai forte ed orgoglioso.

Di che solleva il lacrimoso viso, chiamando il di e la notte il giusto Padre, che lei col braccio estento attende fiso.

Attende il gran lamento della madre di tanti figli, cui sta il cielo aperto, e pur vanno all'inferno in lunghe squadre. Perch'egli, essendo pio, poic'ha sofferto chiamar tutti e chiamar, e pochi vanno, forz'è che giusto renda il pregio al merto.

Ma duri guai le scorte lor avranno, ché, mentre all'ozio sono ed alle piume più ch'al governo intenti, peggio fanno.

T. FOLENGO, Opere italiane - 111.

110

115

120

125

130

Oh misero pastor quel che s'assume tal nome, sendo in atti mercenaro, che, visto il lupo, ha di scampar costume! Oh perfido pastor, che, del danaro

fattosi giá vil servo e adoratore, non mette al fiacco armento alcun riparo!

Oh perverso pastor quel che, dottore, falso erudito, al fallo non si oppone, ma in giuochi vanne e cacce tutte l'ore!

Oh mal nato pastor, via via depone (perduto sei) le pastorali insegne, tu, che prave fai l'alme, ch'eran buone!

La vita tua, l'esempio rio, le indegne opre, di luce immedicabil peste e fuoco sono altrui, né mai si spegne.

A tal versaglio par che ognun si deste, prono mai sempre al mal, né astiensi farlo, se l'argomento il mal pastor gli preste.

Oh coscienze morte e senza tarlo di pentimento alcun od impetrate, oh ciechi! oh sordi! a quanti mostro e parlo! Oh sensi duri e reprobi! oh! enfiate di livor alme, di superbia e fasto!

quante n'avete e voi con lor dannate, dannate al fuoco eterno! E cosi guasto, e cosi giace rotto il caro gregge, che Cristo, per comprarlo, ebbe contrasto con Morte, Ira, Peccato, Inferno e Legge!

#### CANTO XIX

Discorso quanto sia grato il variar d'un poeta, ed in che cosa Iosep e Mòise furono figura di Cristo.

5

10

15

20

25

30

Siccome in un bel culto o fertil orto non l'util pur, ma forse vi s'apprezza quel più che agli occhi nostri dia conforto; e questo è varietá, quest'è vaghezza d'erbette, piante, fiori e scelti frutti, ch'altra non trovo a variar bellezza: poi senti e vedi andar pieni acquedutti di chiar cristallo, quinci e quindi vaghi, né d'acque mai sotto gli ardori asciutti; qui né pennelli vagliono né gli aghi, sian pur d'Apelle sian d'Aragne, addurre color si vivi, si diversi e vaghi, come le dotte man callose e dure del vecchiarel Coriccio con lor zappe vincon ricami e nobili pitture, san sveller cardi, ortiche, vepri e lappe, ed ei fa d'erbe e fiori un bel trapunto, né macchia v'è, che non la ronchi e zappe: non men chi, dal desio spronato e punto, per cui d'onor s'acquista o scorno o fama, piglia di poetar lo sacro assunto, non giovar solo ed esser util ama a questo, a quel, ma tutti a gran diletto con dolce variar invita e chiama. Scienza ed arte son comune oggetto; giudizio è raro: quelle s'hanno in terra,

questo dal ciel, per sola grazia eletto.

Però si vede ben, se il mio non erra,
per poco ch'aggia, in tanti autori e tanti
raro esser quel che in sen Febo si serra.

40

Egli, che asside a quei liquori santi, d'indi sovente trâllo e lo vi torna, sazio non mai di variati canti.

Molte le stelle sono, e non aggiorna se non sol una come ancor la notte; se non sol una illustraci le corna.

Molti che scrivon son, che in gli antri e grotte fur di Parnaso e bevver; ma gli eletti e rari a noi del volgo dan le botte.

Però quei soli vanno ad esser letti; e noi come abortivi stiamo ascosi, ché l'eccellenzia lor ci rende abbietti.

Quanti d'amor han scritto, e sono esplosi, ché il pover lor giudizio non attese a' rai di quel del lauro luminosi.

Quanti di guerre, che il gran ferrarese, fuor che il suo mastro ed altri duo, vilmente a far coperchi agli orcioletti rese.

Ma, s'alcun forse, avendo stil decente d'ornarne un bel soggetto inusitato, come sí sempre adescasi la gente,

del ver s'appone a celebrar lo stato, cacciando i sogni lunge e le chimere, con che hanno i nostri lui sempre adombrato

(ché i vani giudicâro senza mere favole loro il porre Cristo in carte non esser grato e men poter piacere);

se tale avrá giudizio presso all'arte, onde proceda il variar a tempo, questo fia letto a pieno e non in parte.

E, se per esser nuovo, ed in quel tempo, che in l'ossa vive, ancora dispiacesse, non gli ne incresca: piacerá col tempo.

Cosí pretendo io far. Ma troppo eccesse questa digression; troppe son l'orme, che fuor di strada il mio cavallo impresse.

50

45

55

60

Il bel Ioseppo, di virtú conforme, col suo canuto padre stando in piede, sciolse cosí la voce all'alme forme:

70

75

— Se Dio ne' miei primi anni onor mi diede di poter scioglier d'un ver sogno i nodi, crescendo la Dio grazia e oprando fede;

se in ciò i miei frati allor gli acuti chiodi preser d'invidia, sdegno ed odio in l'alme, e vinser d'impietá, di rabbia i modi;

se fui venduto e tratto in su le salme di genti strane, e il padre come ucciso mi pianse e al viso impresse ambe le palme;

se, rivenduto a un lordo incirconciso, mi svelsi dalle man dell'impudica sua donna, troppo intenta al mio bel viso; se amor, cangiato in odio, lei nemica mi fece amara si, che in me converse

atto si vile ad anima pudica;

se il crudel mio signor legommi e immerse sotterra in grembo a morte, ove poi schiusi un sogno a tal, che la prigion mi aperse;

se i pensier, che, dormendo, sí confusi ebbe re Faraon, sol io schiarilli, e gl'indovini suoi ne fûr delusi;

se, di sí torbi omai fatti tranquilli que' giorni miei, fui sollevato in cima d'Egitto e suoi gran seggi e suoi vessilli;

se, fatto antiveduto, fuor di stima tolsimi appresso il padre, avendo ai frati, ai frati miei dato perdono in prima;

se gl'infiniti poi giudei, giá nati dapoi la morte mia, fûr posti al giovo di servitú malconci e maltrattati;

a Dio ne rendo grazie, ch'io mi trovo esser posto in figura e forse un specchio dell'istante mister tant'alto e nuovo.

85

80

90

95

110

115

120

125

130

La fin di Legge e Testamento vecchio attesa viene e omai scuote le porte col suo delle virtú bell'apparecchio.

Sará chi Lui giá puro infante porte, com'io vi fui portato, dentro Egitto; sará chi il venda, e pur ebb'io tal sorte! —

Cosí quel fior di pudicizia, scritto in carte e pinto in muro, a pochi in core, spose la parte sua. Cui dopo, ritto subito alzossi Mòse, e grand'onore da tutti al grave suo drizzarsi acquista, e più nel dar questo bel suono fuore:

 Ed io — disse — di giunco in una cista nuotai, téner bambino, e lungo il fiume
 Maria col piè seguimmi e con la vista.

Trattone poi per divin cenno e lume, mi tolser entro Egitto, dove, adulto, non men figura fui del santo Nume.

Poi vidi nel deserto quel virgulto, che per incendio non si cosse unquanco: forma d'un parto fuor d'umano culto.

Il popol d'Israello aperse il fianco, ciascun al suo d'un anno e puro agnello: forma di Quel ch'io chiamo roco e stanco.

Fûr tratte poi dell'aspro lor flagello da me le elette ed infinite squadre: forma di Chi del centro e mondo fello vien sciôr nostr'alme e seco addurle al Padre! —

### CANTO XX

Figura della verga d'Aron e della pietra di Samuel.
Il salmo xxxxiii recitato per David.

— Quel d'Israèl conforto, mastro e guida, che in quell'ardente rubo e non consunto parlò con Mòse, in cui sua legge annida, e che d'Egitto il popol trasse al punto per darlo a lui, poi far quell'ardue imprese, che ormai figura il gran mister raggiunto, verrá tosto, verrá, le antiche offese obliando, a sprigionarci dall'Egitto di questo inferno e trarne al suo paese! —

5

10

15

20

25

30

Questi bei detti il mio d'amor trafitto caro Palermo in voce bassa diede a quei che via più in mente l'han che in scritto.

Tosto che Mòse ond'era surto siede col suo canuto aspetto altèro e grave, Aròn il frate leva il corpo in piede.

Il bacol suo ver' noi tien alto, c'have egli di foglie e frutti carco in mano, e in queste rime a noi cantò soave:

— Se un'asticciuola secca fuor d'umano e natural commercio inverde e infiora e in poco tempo fuor n'appare il grano, altro chi può pensarlo e dirlo fuora, che sotto un cosi raro e nobil mostro alto soggetto e gran mister dimora?

Però, popol di Dio, che in questo chiostro ascolti dello spirto il don futuro sotto il velo e tenor del canto nostro, e che intendi giammai che cosa è muro col suo antemural di sensi pregno, e ciò che per figura a' duri è duro.

40

45

50

55

60

65

anco di questo nobil ramo al segno porgi l'orecchia e alla medolla il core, se con buon'opre sei di grazia degno.

Come quest'alma verga, senza umore, senza scorza e radice giá piú mesi, verde trovai fra l'altre, e il frutto e il fiore; cosí il Fattor del tutto, pria che accesi fosser del ciel creato i primi lumi, non che del mondo i cardini e paesi, si elesse in mente fuor di spini e dumi

si elesse in mente fuor di spini è dumi un'altra verga verginella e santa, che, accesa d'alto, l'universo allumi.

Questa si è l'alta Donna, in cui s'ammanta d'umana carne il divin Lume eterno, come qui l'almo e ardente spirto canta.

Eva seconda vien, che dell'interno suo ventre verginal fuor manda il Forte, che schiacci il capo al mostro dell'inferno. —

Cosí fûr d'Aron le parole accorte. Poi Samuèl della sua pietra disse e di duo re la tramutata sorte:

la pietra, dico, dell'aiuto fisse tra legge e grazia in bel concerto, e l'una privò del regno, e all'altra quello affisse.

David, intanto, che i gran sensi aduna del vecchiarel, che per figura l'unse del sempiterno Re, non per fortuna,

levossi dritto, e poi se ne compunse; ma in terra le ginocchia e in cielo il viso, e queste note all'aurea cetra aggiunse:

— Or che al pianto giammai succede il riso, partorisci, cor mio, quant'hai concetto del Re, c'ha un gran tiranno in me conquiso!

E tu, mia lingua, mentre all'alto obbietto poggiar t'accingi, or via non men veloce d'un pronto scriba muovi il tuo stiletto! Più molto assai degli uomini c'han voce e vanto di bellezza, o Re, sei bello per la tua sparsa grazia che mi cuoce.

70

75

80

85

90

95

100

Diffusa, oh quanto! è grazia e laude in quello tuo dir soave, donde amor trabocca, non ch'esca solo, e Dio sí dolce féllo!

Cingiti, o Cavalier, ché a te pur tocca, il brando di giustizia, e cosí armato discendi a noi di tua celeste ròcca!

Tu, delle tue virtú corroborato, combatti e vinci, o Re, trionfa e regna, ché per la man tua destra avrai lo stato!

L'arco tuo sodo e la faretra, pregna delle saette acute, i cuori affiga di quanti van sotto l'avversa insegna! Ogni armato elefante, ogni quadriga, ogni popol superbo sottogiaccia

al seggio tuo, che i reprobi castiga; al seggio tuo regal che muove e abbraccia eternamente il tutto; al seggio, il quale i giusti a sé riceve, i pravi caccia;

al seggio proprio tuo, tuo naturale, ch'è amar giustizia e in odio aver gli oltraggi, remunerar il ben, punire il male!

Però fra' tuoi consorti onesti e saggi te, Dio Figliuol, Dio Padre con l'unguento dell'alta gloria t'unse in mille gaggi.

Di mirra ed altri odori l'opulento tuo regal manto a noi soave spira, quand'esci il tuo d'avorio alloggiamento; ove la tua Regina, d'una mira

beltade adorna e ricamati panni, stando alla destra tua, per te sospira.

Mentre vi amate in gaudio e senz'affanni, le regai figlie onor vi fanno intorno, or dritte or basse negli aurati scanni. Odi tu dunque, o Figlia, c'hai soggiorno sempre alla destra dell'amato Sposo, ch'averlo puoi la notte, averlo il giorno:

ripensa e ascolta bene, e fa' ritroso ogni pensier dal tuo paterno tetto, ch'altr'hai dal Re piacer, altro riposo.

Egli ama il tuo venusto e grave aspetto; egli è sol tuo Signor, egli è tuo Dio, che adorerai con caro e dolce affetto.

Le figlie, ecco, di Tiro a te con pio priego vengon vedere il tuo bel volto, acciò che il Re non abbiale in oblio.

Piú d'un popol remoto giá raccolto vien via con ricchi doni a' piedi suoi, fatto sincero e d'ombre in tutto sciolto.

La tua beltá, Regina, e i fregi tuoi, piú che di fuor, hai dentro, e con gli esterni gl'interni ornati ottenebrar non puoi.

Oh te beata, quando ti discerni fra le cognate vergini salire si ornata in gli occhi al Re de' beni eterni!

Chi l'allegrezza mai potria ben dire, quando introdotte all'ampia corte siete tra l'uman voci e le celesti lire?

Di questi alberghi santi e stanze liete figliuoli avrai, Regina, in ricompenso de' tuoi lasciati padri e stanze viete:

figliuoli avrai, che sol d'un Padre immenso nasciuti re, degli universi regni corranno i lor tributi e regal censo.

Oh, dunque, i versi miei sian, prego, degni dir lode a quelle vostre altezze eterne; che, udendoli per me, gli umani ingegni le lodin meco, e possan meco averne! —

110

105

115

120

125

130

#### CANTO XXI

Discorso della toleranzia di Iob. Figura del forte Sansone. Profezie di Balaam, Gedeone, Daniele ed Ezecchiele.

Il gentil re profeta e citaredo conchiuso avendo il dolce epitalamo, s'arrizza un altro re, di piaghe fedo.

5

10

15

20

25

30

Di piaghe e vermi cinge un stran ricamo; ma non può far però che non dimostre nel viso morto un animo non gramo.

Questo si è il fren delle superbie nostre, specchio di tolleranza e forze rade, ove tra l'uomo e sorte s'urti e giostre.

Questo, giá sorto in gran felicitade d'oro, d'armenti, campi e onesta prole, ecco dal ciel percosso a un soffio cade.

Vienegli addosso repentina mole di casi non mai suti, non che rari, che duri più giammai non vide il sole.

Qua i buoi con lor bifolchi e pecorari e armenti perde; lá furor di venti gli atterra e uccide tetti e figli cari.

Né ciò fu pien flagello a quei tormenti, che nell'inferno dargli apparecchiâro, da Dio permessi, le cornute genti.

Ma doglie a un tratto e morbi l'assaltâro, crudeli si, che dalla fronte ai piedi tutte le membra in serpi si voltâro.

Né furon anco tai pungenti spiedi bastanti al fier desio di Satanaso, anzi di quanti son dell'ombre eredi;

se, per indurlo al desperato caso di darsi a loro, non gli avesser pórto il pien di tosco irreparabil vaso:

40

dico la donna, ch'è l'estremo porto di quei maligni, quando avvien ch'uom pio non mai dal giusto parte al cammin torto.

La sua nuova Xantippe, che in oblio ragion avea, se mai pur n'ebbe messo, stigava lui che maldicesse Dio.

Egli, che di quant'era piaghe oppresso tante grazie rendea, benedicendo a Quel che in lui tal scempio avea permesso, stava pur saldo all'onde, rivolgendo il forte suo timon di tolleranza, sempre di donna al soffio resistendo.

Ecco s'egli da Dio fu detto sanza pareggio mertamente esser in terra, di vita onesta si, ch'ogni altro avanza!

Però chi segue un duce tal non erra e pende agli occhi nostri un tanto esempio, mentre col mondo abbiam continua guerra.

Cosi con ferro, peste, foco ed empio furor umano ed infernale insieme fe' Dio, non le man nostre, il sacro tempio.

Or ascoltiamo le sue dolci e sceme, parole, alquanto di vigor malsano; l'alma gioisce a dirle, il corpo geme:

Io spero, e il mio sperar non mai fia vano,
 che Chi promette stassi alla promessa,

e quel ch'io spero toccherò con mano. Spero che fia dal ciel salute messa

e che ora in carne il Redentor mio viva:

e questa speme in me sperar non cessa. Spero che Chi con l'alme i corpi avviva verrammi a trar di questo miser stato,

e qui vedrollo in spirto e carne viva.

— Ed io — parlò Sansón, giá in piè levato con le gran porte in braccio — non men spero vederlo forte in nostro aiuto armato.

45

50

55

60

Il qual, com'io giá uccisi un leon fiero, e di sí amara bestia uscii quel mele, donde il mio padre ed altri si pascêro; cosí il peccato, forte, pien di fele, piú forte atterri, ed alla gente presa il dolce di sua grazia si rivele.

Tutti ne gusteranno, essendo offesa da tutti l'alta Maestá divina, e cosí a tutti libertá fia resa. —

Poi Balaam, che all'asina s'inchina, vecchiarel stanco ed iracondo in vista, di gran valor soggetto c'indovina:

— Candida Stella, ond'ogni ben s'acquista, di Giacòb nasce con sí nuova luce, che fia dagli orbi ed adorata e vista.

E d'Israèl tal verga si produce e di tal nerbo, che de' moabiti romperá i prenci ed ogni lor gran duce.

Saran di Set i figli ad uno attriti; possederá le palme alfin d'Idume, ed i trionfi suoi fiano infiniti. —

Cosí quell'indovin, c'ha per costume giurar per Acheronte, alfin dignollo predicer Cristo l'inscrutabil Nume.

Lasciamo lui, che s'è nel ciel non sollo; e se vi è Salomon, perché non meglio questo di quel Dio tenne ed onorollo?

Mostraci poi quel vigoroso veglio Gedeón dritto il vello del montone, donde di Cristo finse un chiaro speglio;

il qual verrá per tôrci di prigione con tal silenzio, qual contien la pioggia che su lanosa greggia si ripone.

Poi, fatto un bel discorso, a un tronco appoggia le man' inserte, alzando il dolce affetto col capo al cielo, e chiama in questa foggia:

85

70

75

80

90

95

|     | - O Dio con noi, ch' Emmanuel sei detto,    |
|-----|---------------------------------------------|
|     | Re nostro e della Legge alto datore,        |
| 105 | per vero Dio da gente strana eletto;        |
|     | Tu solo sei delle cagioni autore;           |
|     | Tu tutto muovi, e tutto immobil stai;       |
|     | Tu egual non senti che te stesso in fuore!  |
|     | Vien', d'amor vinto, vien' dagli alti rai,  |
| 110 | vien' dal ciel chiaro in questa fosca valle |
|     | di pianti, di miserie, affanni e guai! -    |
|     | Detto ciò ch'ebbe, Daniel a spalle          |
|     | di quello alzossi, e del suo centro interno |
|     | snoda parole e più intricate fálle.         |
| 115 | - Al tempo - disse - ordito al ben superno  |
|     | da sette volte diece settimane,             |
|     | presso le quali viene il Figlio eterno,     |
|     | nel cieco abisso del tartareo cane          |
|     | con le catene del peccato l'uomo            |
| 120 | non se ne scuote dalla sera a mane.         |
|     | Venga Egli adunque ad addolcire il pomo,    |
|     | e che il ramo del mal sol rompa e schianti, |
|     | che tosco non più dia, ma cinnamomo!        |
|     | Tu, Ezechiel, che i cittadini pianti        |
| 125 | nostri hai tant'anni, ora col tempo ancora  |
|     | cangia l'usanza e il duolo in lieti canti!  |
|     | Risiede questo e quel degli altri fuora;    |
|     | si mostra in piedi stando, e queste corte   |
|     | rime ci dá la voce sua canora:              |
| 130 | - Nel sacro tempio di molt'altre porte      |
|     | una vid'io, che sempre sta rinchiusa,       |
|     | per cui non va chi sia soggetto a morte.    |
|     | Era da basso in alto sparsa e infusa        |
|     | di fin topazi, agate e rubini;              |
| 135 | veder qual entro sia non puoi, ch'è chiusa. |

Per qua porterá i passi suoi divini

come splendor per vetri e bianchi lini.

l'alto Valor, senza ch'aperta sia,

 Oh bel! — gridò Palermo. — E chi desia meglio sentir? Né son però giudei quanti dett'hanno in questa compagnia.

Ma voi, che pellegrin più non vorrei dirvi oggimai, donate il nome vostro, perché più mio vi vo' di questi miei! —

140

145

150

Allora il volto incolorato d'ostro chinai, dicendo: — Il nome mio va lunge e dalle bocche molto e dall'inchiostro.

Teofilo mi chiamo, e ciò mi punge, che un nome, tant'amor di Dio sonando, troppo dall'esser mio lontana e sgiunge.

Ma quanto posso vi ringrazio, quando per un de' vostri minimi sia degno, ché, ancor servendo sotto un tal comando, forse d'un nome tal fia manco indegno.

# CANTO XXII

Discorso delli tiranni alla verità molesti e crudeli. Profezie di Esaia, Geremia, Esdra e Abacuc.

Chi vuol d'odio appagarsi e mal volere da quei ch'alle lor voglie non han freno e in vista uomini sono e in atto fiere, chi fuoco d'ira e di rancor veleno gradisce trarsi a spalle, anzi tempesta, folgori e tuoni al suo tranquil sereno, la veritá divolga, la qual, desta dall'ombre omai, sen va dagli alti tetti,

ove fu sempre sovvertita e pesta.

Non volge i crudi sguardi, si mal netti di sangue altrui, qualch'improbo tiranno, come contro chi ammenda i suoi difetti.

E, perché tali da temer non hanno le umane leggi e sprezzan le divine, la briglia in tutto ai lor piaceri dánno.

E, se un buon Esaia lor indovine ira del ciel sovr'essi, o Geremia, per ammollir quell'alme adamantine.

se un Battista Gioanni, un Zaccaria, se desso in carne Dio, ver uomo fatto, s'apponga scorger loro a miglior via, ecco l'insania in quegli avvampa a un tratto, ch'occupa i cuori, e se ne drizza un regno,

Rabbia, cordoglio intemperato e sdegno, ira, furor, vendetta, oltraggio e morte congiuran tutti a questo lor disegno.

né vuol tregua col ver né amor né patto.

Ch'ove si opponga alla lor dolce sorte l'altrui temeritá, spargendo voci di vero contro a questa e quella corte,

10

5

15

20

25

subito quei Neroni e Galbi atroci, que' Deci gridan fiamme, ceppi ed onchi, eculei, chiodi ed opprobriose croci.

Quai dunque lapidati od arsi o cionchi, quai gittati alle fiere, quai divisi fur con le serre o in rote, o d'ossa tronchi; cosi per mille morti gli hanno uccisi, come del ver campioni e come quelli, c'hann'ora i pianti lor cangiato in risi.

Oh santi sacrifici, oh accetti agnelli vittime fatti al caro Agnel, per loro vittima fatto, ed ora in ciel si belli!

35

40

45

50

55

60

65

Ed ove son le pompe di coloro, che gonfi s'assidean sovra il senato dell'onorate teste in ostro ed oro?

Di Cristo un pover servo, ecco, tirato era in catene al crudo seggio innanti, da popoli temuto ed adorato.

Il servo ora di rose ed amaranti riporta una ghirlanda in ciel cucita e vive in Dio fra dolci eterni canti.

Il tirán d'idri e bisce un'infinita greggia pascer si sente il cuor, le tempie, ove muor sempre in quell'eterna vita.

Il servo, che del fier tiranno l'empie giá pene vinse, ma fugaci e manche, or vede lui che dell'eterne s'empie.

Il tirán, che del servo giá le franche risposte ha dentro impresse, gitta fuore, pentito invan, fiamme giammai non stanche.

L'ossa del servo abbiette, or con splendore d'aurati tempii, negli argenti sparte, adora il mondo e lor fa sommo onore.

Ma l'ossa o polve de' figliuoi di Marte u' son? mi dite. U' son gli altari e incensi? u' de' lor fregi son le piene carte?

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

Or detto abbiam più forse non conviensi pur con ragion, in pronto mentre vidi tal, che mi fece altrove andar i sensi.

Dico Esaia, il qual, fra gli omicidi sacrati a Dio, la serra d'alto a basso tutto partillo negli ebraici lidi.

Egli dunque levossi e, come lasso, sostiensi a quel del sangue suo vermiglio dentato ferro, e parla cosi basso:

 Ecco, per don celeste, alto consiglio del Nume eterno ed uno in trinitade, conciperá tal Verginella un Figlio;

che, di Dio piena sol, senza unitade di mortal uomo, partorendo, pure serberá dentro le incorrotte strade.

Ma quel nato Figliuol di due nature fia menzionato in terra il « Dio con noi », che salvar tutti e trarci al ciel procure. —

Qui s'alza Geremia fra gli altri eroi, alle catene conosciuto ed anco ai sassi, onde conchiuse i giorni suoi.

Questi gli empion le mani, quelle il fianco e collo han cinto, e, cosi carco, verso noi queste rime disse, afflitto e stanco:

 L'immenso Fondator dell'universo d'un'alta novitá fa degno il mondo, che dal ben far tant'anni va diverso.

La Vergine, non manco di cuor biondo che de' capei, che del bel viso onesto, circonderassi un Uom alto e profondo: alto di deitá, profondo al resto d'umilitá, ché Dio, fatt uomo, viene col sangue suo purgar l'antico incesto. —

Egli s'asside; ed Esdra il libro tiene, che scritto avea di molte carte e molte; né cosí disse men degli altri bene:

75

70

80

85

90

95

— Il tempo, ch'antedetto più e più volte io t'haggio, e seco ancora i segni espressi, ecco vien ratto, e fien le carte sciolte.

105

IIO

115

120

125

130

135

Le sante carte, i libri occulti e pressi hanno a scoprirsi, e dir: «Chi il mondo serba, ecco vien Esso dopo tanti messi».

Berrá, volendo, d'una morte acerba il destinato calice paterno, che il crudo umor del pomo disacerba. —

Or Abacucco al suo bastone acerno appoggia l'omer destro, e il folto pelo smove alla bocca e schiude un senso interno:

Verrá dall'ostro il Regnator del cielo,
 e dal monte Faram scendendo il Santo
 mostrerá quanto in lui può amore e zelo.

Fuor dell'uman costume un nuovo manto di pura carne vestirassi drento un chiuso ventre, d'angioletti al canto.

In lui mi gioirò lieto e contento, ché questo è il giá promesso Cavaliero, da cui l'autor del mal fia rotto e spento. —

Compiuto il canto, il taciturno clero dietro al vessillo a duoi a duoi procede, tornando per lo calle suo primiero.

Porta dinanzi a tutti Mòse il piede, che un gran serpente avea confitto in cima d'un'asta lunga, e tutti a lor precede.

Allor dalla suprema parte all'ima del gran teatro mille voci e mille parean nel far un canto in mesta rima.

I padri santi, gli angeli e sibille piangean concordi al seguitar quel drago, finché s'ascoser tutti, e a noi le stille correan dagli occhi a far ne' petti un lago.

## CANTO XXIII

Musica lamentevole sopra la meritata miseria del popolo ebreo. Scherno fatto alla Sinagoga.

Voltato era giá il mezzo della notte col carro insieme a Cinosura intorno, e piú e piú stelle al mar s'eran condotte; Cinzia giá il freddo ed argentino corno dall'emisfero nostro avea sottratto per gir al monte del suo nome adorno: quando principio diedero al quint'atto della non vera o men del ver comedia, che da quel ch'era un altro m'ebbe fatto.

La musica, che gli atti ancor tramedia, era del pianto che il buon Geremia fe' di sua gente in la crudel tragedia:

— Com'esser può, che sotto altrui balía stia la cittá mia popolosa e i passi muova per spiagge ov'uomo alcun non sia?

La donna, che giá tenne al giogo bassi gli alti tiranni, or come vedovella piange gli andati beni e al peggio vassi!

Fatt'è soggetta e tributaria quella, ch'ebbe gran tempo le province a freno e a più d'un re fe' batter la mascella.

Le vanno, aimè! le lacrime non meno d'un vivo fonte per le gote impresso, e il letto in cui suol corcarse n'è pieno.

Fra quanti avea dell'uno e l'altro sesso cari compagni un sol pur non si trova, che per conforto le si arrechi appresso; anzi contrario a lei, quando per prova si sa che rari stanno al tempo avverso, e questo e quell'amico la riprova.

10

5

15

20

25

Giuda, che seco star dovea converso, lasciolla in pianto ed abito fra genti: cercava pace e in guerra cadde immerso.

Per non gir servo, da nimbosi venti si tolse accorto, e lei, tra angosce presa, stuprâro i suoi persecutor violenti.

35

40

45

50

55

60

65

Odesi per le strade, ahi! voce offesa, voce di commun doglia, ch'un almanco non sia ch'orar nel tempio tolga impresa.

Giaccion le porte omai distrutte, e manco li sacerdoti, afflitti e gemebondi, vi ponno gir, c'han bracchi e veltri a fianco.

Le vergini, che i crini ebber giá biondi, or brutti di squallore al vento 'i danno, né manco i visi lor son scarni e immondi.

E quai monton famelici, che vanno cercando lappe, giunchi e più vil strame, né mai col gregge in luogo star non sanno,

tai son, Gerusalemme, i tuoi per fame principi usciti a pascersi di ghiande, fuggendo lacci, insidiose trame.

Piangi, superba, piangi, c'hai si grande peccato in Dio, peccato a tal, che, fatta instabil, cerchi or queste or quelle bande!

Férmati omai; delira e mentecatta, tu vai, tu torni, o putta oscena e vaga: cosi il divin giudizio i pazzi tratta,

cosi la man ultrice i merti paga, ch'a quelli, onde giá onore avesti e gloria, scuopri la tua ignominia e infame piaga!

Quanto sei fatta vile per tua boria! nelle sporcizie stai col capo e piedi, né di chi fosti e sei tieni a memoria!

Non odi plausi o zuffoli? non vedi quai nasi e ghigni t'hanno tolta in scherno? Riedi, sfacciata meretrice, riedi! —

Mentre durava questo pianto interno del non veduto addolorato coro, sbuca una donna, e par ombra d'inferno,

livida, macra, ed una di coloro che i denti hanno per fame neri e rari, corti capei d'argento e viso d'oro.

Lei tal esser pensai, ch'alle lunari frigide luci accoglie le verbene, donde sepolcri adorna e stigi altari.

Davasi vanto ancor, che il corso tiene del cielo ai vaghi rai, de' fiumi all'onde, che lega l'ombre e slega di lor pene.

— Oh — dissi — brutta larva! E quando e donde quest'orca vien? Come natura mai soffre tal mostro e agli occhi non l'asconde? — Risposemi Palermo: — Non più omai Dio ver' costei la sua pietá proròga, ma gir lasciolla negli amati guai.

Amò quest'ebra sempre Sinagoga piuttosto esser vil serva in lordi panni, che donna di province in regal toga; piuttosto aver d'Egitto i mesi ed anni, un'etá lunga in servitú crudele, qual non mai s'ebbe da' piú fier tiranni, ch'esserne tratta fuor sotto il fedele suo amante Dio, che sua mercé l'assunse al regno in dote a lei di latte e miele.

Piuttosto l'impudica si congiunse a cani e porci, non che a servi e schiavi, e in stupri e incesti l'empia lupa sunse, che gioir lieta e casta nei soavi abbracciamenti del suo sposo Dio, il qual di Faraon le macchie lavi.

Però, da poi ch'un tempo il Signor pio sostenne l'insolenzia d'esta bestia, che al dritto andar sempr'ebbe del restio,

75

80

85

90

95

e che talor prendevasi a molestia d'un tanto Padre le amorose cure, cesse allo sdegno infin sua gran modestia.

Ecco s'or paga il fio, se le sozzure, quant'esser puon, trovato s'hanno il nido, che qual fu giá non è chi raffigure!

Or stiamo intenti al fine; ch'io mi rido di ciò debbe avvenire a questa lupa, per cui giá il canto si commúta in grido.

Udite qual rumor gli accenti occúpa! — Cosí parlando, un impeto percuote non so che muro e tutto lo dirupa.

D'indi gran turba erompe, ch'alle gote non so che visi e facce contrafatte s'ha poste, acciò le vere siano ignote.

Volti di gufi, babbioni e gatte scossero alquanto ai sonnolenti il sonno, che quegli più degli altri assai combatte.

Un, ch'era duce della squadra e donno, cavalca un asinel si tardo e lento, che trarlo dietro a gran fatica ponno.

La putta vecchia intanto parse un vento a prender fuga, conscia del suo male, al subito apparir di quel convento.

Io vidi al tempo giá di carnevale giovani mascherati e travestiti correr chi qua chi lá, se avesser l'ale: non men costor, mentr'ella par s'aiti

non men costor, mentr'ella par s'alti levar il campo e, come volpe accorta, cercar, dove s'appiatti, ascosi liti,

furon a un tratto ai buchi, dove porta farsi potea la versipelle fiera, e cosí stette in mille intrighi assorta.

Di beffe e di rimbrotti una gran schiera la cinse al primo assalto, e chi « fantasma », chi la chiamò « giraffa », e chi « chimera ».

115

105

OIL

120

125

130

Con scorno lauda tal, col vel tal biasma; questo dice: — L'è bella; — quello il niega, anzi ch'è sozza vecchia e pate l'asma.

Dapoi si venne ai fatti, e come strega su l'asino fu tratta, ma ritrosa col volto lá dove la coda piega.

E cosi Dio della sua scelta sposa, fra quante il mondo avea leggiadre e belle, permise, alfin, che mai più brutta cosa né più schernita fu sotto le stelle.

## CANTO XXIV

Querela del benignissimo Dio contro la ingratitudine della sua sposa Sinagoga.

Sogliono i punitor dell'altrui colpe, nell'impartir giustizia, non mai sempre torcer i corpi e sciôr le membra e polpe.

Son varie qualitá, son varie tempre d'uomini al mondo; e legge in questo vuole ch'al basso e all'alto il tribunal s'attempre.

Pubbliche sono e son private scuole, ove si covan le mal fatte cose; qual sí, qual no vergogna punger suole.

Un malfattor patrizio non si pose per piazze mai far opre di prigione, ma solitario e in parti al volgo ascose.

Però, quand'è convinto, si ripone in luogo scelto e lásciavi le braccia, o trova l'oro e al fisco si compone.

Ma non cosi del volgo e infame raccia, che in gli occhi ad Argo quelle cose fanno, che farle arrosseria Gnatone in faccia.

Questi del popol son ludibrio, e vanno putte scopate e schiavi ed infiniti simil con altrui giuoco e con lor danno.

Nudi con scherni e beffe son puniti, ché almen vergogna, di vergogna privi, destan negli altri men sfacciati e triti.

Nel numer dunque d'esti indarno vivi ecco quella gran donna, che le leggi sue degne ebbe dal ciel, par che derivi.

10

5

15

20

35

Com'è caduta, lasso! da quei seggi aurati tanto del suo nobil tempio fra mille mali e centomila peggi!

Ben mostra ch'ella nacque allor che l'empio Caín menti ver' Dio del frate ucciso; però qui di miseria è fatto esempio.

Or dunque la vil fante indotto a riso il volgo avea, mentr'urta col somero, cogliendo l'uova in capo, il fango in viso.

Alfin, da quegli abbietta in sul sentiero, come cosa negletta, stavvi sola, tutta impastrata il corpo infetto e nero.

Fra tanto una gran voce d'alto vola, cui, santa e grave, somm'onor si debbe, che cominciò: — Che fai, d'odio figliuola?

Mostrato hai bene alfin che un padre t'ebbe lordo amorreo, la madre tua cetea; né d'esser cosí nata mai t'increbbe.

Serva d'Ogo e Magogo e cananea, odi quanto ti parlo, e ascolta bene, putta di Zebbe, iniqua Zebusea!

Piacemi un poco quel che a me appartiene dal tribunale e me dal soglio porre, stando per un, cui l'una parte attiene.

Io giá potei di Babilonia tôrre over d'Egitto donna, ed ambedue valor ebber il mondo a sé sopporre.

Ma per domar superbia e l'ale sue spennar, c'ho fatto il mondo e sfarlo penso, volli te sola e le bassezze tue.

Non ti ricorda, s'hai pur senno e senso, che io di poca terra ed umil stato t'alzai dei gradi al più elevato e immenso?

Or sia principio alle tue fasce dato! Quando nascesti, almen chi ti levasse dal crudel parto, dimmi, fu trovato?

40

45

50

60

chi il tener umbilico ti secasse, recasse l'acqua, il sale o almen un straccio, ov'entro l'abortivo avviluppasse?

Ver è, non vi mancò chi, poco spazio al parto dopo, ti gittasse nuda su nuda terra, d'un tal mostro sazio.

Ed io per lá passando, ahi troppo cruda parvemi cosa te giacer nel sangue tuo proprio e non trovarvi chi lo chiuda!

Miro quel corpicel che in terra langue, calcato da chi passa; lo mi accoglio, lo mi ravvivo, ch'era in tutto esangue; poi nel mio fonte, ove gioir mi soglio, le macchie del suo sangue lavo e tergo, di vino il riconforto ed ungo d'oglio; poi l'introduco al mio più caro albergo,

ove cresciuta io t'amo all'altre sopra, e di delizie in alto mar t'immergo.

Veste non è d'ogni finezza ed opra, vistosa si di bisso o di giacinto, di fini altri color, che non ti copra.

Taccio le armille al braccio, al collo il cinto cerchietto d'oro ed alle orecchie i fili, c'han quinci un pregio, quindi l'altro avvinto.

Taccio gli specchi scriminali e stili, odorate conserve, acque, profumi, giovin servigi e riverenze anili.

Taccio le cortesie, valori e lumi perspicaci d'ingegno e l'accortezze, pronte risposte, acconci e bei costumi.

Taccio gli eletti cibi e le carezze di suoni, canti, danze e onesti giuochi, stanze regali e tutte lor grandezze.

Quante province, regni ed altri luochi sublimi, a ciò che a quei sormonti in cima, consunti hanno per me gli edaci fuochi!

85

65

70

75

80

90

che in ciel ti diedi, alzai fuor d'un'ima.

Gloriar ben ti potei, che in nulla etade donna fu mai che ascender nel cubile mio sacrosanto avesse libertade.

Ma tanta mia leanza e amor gentile tu, perché vana sei, pigliasti a nausa, s'io fossi a tua grandezza cosa vile.

Or di buttarti in occhio facciam pausa. Vengo si non a merti tuoi, ma quale riconoscermi almen per te sta in causa.

Trovandoti giá tutte omai le scale aver salito degli onori e fasti, per anco andar piú suso apristi l'ale.

Tali pensier non escon, no, ché guasti, mal convenendo meco, vanno e sparsi, e tornan biechi e impuri, ch'eran casti.

Tosto che i guardi tuoi non furon scarsi agli amator, che a schifo avesti, ecco negli occhi miei gli adulteri comparsi.

Qual tortorella che al suo verde stecco, dove s'annida il dolce caro pegno, rivolando gli arreca il pasto in becco;

ma, giunta, vede il nido, che fu pregno del car tesor, star voto, e la consorte non più mai riede al rifiutato regno;

l'ésca le cade dalla bocca, e, forte stridendo, al secco ramo, al rivo torbo si riconduce, geme e chiama morte; mira sul tronco d'un amaro sorbo starsi quel crudo vorator de' figli con la lor madre a canto, brutto corbo:

tal la mia grazia, mentre ti scompigli dal nido e dolce parto a noi commune, trova il fier guasto de' crudeli artigli.

110

105

115

120

125

130

Vede Satán rapace, che le cune ha vòte di mia prole, e te la madre, sua femina giá fatta, tiene impune.

Geme la grazia mia, ch'io, sommo Padre di tanti figli, veggoli nel ventre del negro augel andar a squadre a squadre; né vi è per tua cagion chi a me piú entre. —

## CANTO XXV

Fine della querela dell'altissimo Dio contro la Sinagoga. Elezione della santa Chiesa.

 Io, quel solo ab aeterno, il qual eterno, mio eterno Figlio e Spirto eterno, imparto eternalmente ogni contento eterno;

io, quel cui sapienza in un sol parto
e d'amor pieno il mondo immenso fece,
immenso all'uomo, a Dio pusillo ed arto;
ecco al giudizio altrui m'acchino, invece
d'alcun mortal, che prende a far litigio
contro sua donna, se il divorzio lece.

Né mi riprenda alcun, che di fastigio tant'alto, innanti alla sentenza data, l'abbia giú messa in tanto amar servigio.

Tal cosa non ho io fatto; anzi l'ingrata, con gli adúlteri suoi da me partita, se stessa u'la vedete si è gittata.

Oh insaziabil lupa, che, invaghita di questo e quello, a quanti van per via s'abbietta se medesma e s'è invilita!

Oltra di questo, l'infinita mia sostanza d'oro e gemme ed altri beni, mentr'era in stupro e sotto e intorno avía; essendo i mechi suoi giá sazi e pieni, tolse l'oro e l'argento, ch'io le ho dato, e mascoli ne fece biechi e osceni.

Essa ciascun di quelli ebbe addobbato di vesti, ch'eran mie, di più colori, e degli odor miei sacri profumato.

Poscia con essi usava, e quegli onori, che a me si fan sull'are d'agni e buoi, essa d'altro lor fe' che capre e tori.

5

01

15

20

25

40

45

50

55

60

65

Ah scelerata donna, che non puoi peggio esser detta (ché le tigri, ingorde di sangue, amaron sempre i figli suoi: e tu, cui coscienza nulla morde. la prole d'ambo i sessi e di me sunta immolar soffri a imagini si lorde), or vedi a quanta estremitá sei giunta. putta schernita, e in che ponesti fede! vedi se stai di precipizio in punta! Non ti bastò violate aver le tede e toro marital, e in mio disprezzo del tesor mio far ogni mèco erede; non ti bastò che, avendo me da sezzo. drizzasti altari al volgo che ti stupra, e tu gli dái, non piú ricevi, il prezzo: senza tal atto far, ch'ogni altro supra di crudeltá, d'infamia e di furore, né tanto danno mai piú si ricupra. Come non ti s'aperse il petto, il cuore (che petto e cuor! ma smalto, roccia, scoglio!), allor che fosti d'atto si empio autore? Come potesti senza gran cordoglio aprir la gola, trarne sangue è imporre al fuoco il parto tuo, che amar si soglio? Per farne che? sacrarlo a quel che abborre il zelo mio via più d'ogni altra offesa (né pena trovo a tanta colpa sciôrre!), dico l'idolatria, che con gran spesa ed interesse hai fatta di mia dote, da te calcata, non che vilipesa! Poi, l'arche avendo giá dell'oro vote, le porte tue, che parser un esame, al gir ed al tornare niun percuote. Però, fatta carogna e omai letame,

per ogni piazza e in publico drizzasti

un lupanar per non perir di fame.

Qui tante oneste voglie e pensier casti per te, di ruffianismo mastra e prima, furon corrotti, effeminati e guasti.

Or giunta infin delle miserie in cima, guárdati come vai; cosí ten vade; ned io di te, né tu di me fai stima!

> Ecco che in te dura sentenza cade, ond'io mi torno al tribunal primiero: venga giustizia e vadasi pietade!

Dichiaro a quanto estende il nostro impero: costei sia, come incesta e parricida, punita nel mio zel duro e severo.

Non turba e popol sia che in lei non strida, e con le pietre in man, coi ferri a lato, non l'anga ovunque fugge e alfin l'uccida.

Ogni luogo, che albergo a lei sia stato, senta le fiamme si, che in terra fumi e in gli occhi all'altre donne il vegga eguato.

Si laidi e abbominevoli costumi di vista sian e di memoria tolti: spegner tal fuoco il mar vi vuole e i fiumi.

Pur ad un cenno tutti, non che molti, estinguerò come di paglia fuoco e nell'inferno 'i vo' tener sepolti.

Cotanto è il puzzo lor, che non han loco né sotto il mar né dell'abisso in fondo; sol io nell'acqua e sangue li suffóco.

Ma sterile non sia, non infecondo il letto mio però, né di mia prole per la costei cagion sia privo il mondo.

Or altre nozze ristorar si vuole! Ite, miei servi, a ben spiar chi bella sia più dell'altre in tutte le figliuole.

Nel regno nostro introducete quella, ove regina, ove sia degna madre, ove fedel mia donna, e non ancella.

75

80

85

90

95

Sarò per lei d'un popol nuovo padre, che del secondo David sotto insegna mi passerá davanti in belle squadre.

105

IIO

115

120

125

130

135

Sempre la mia cittá vorrò si tegna senza notturne guardie e porte chiuse, e il popol vada a suo piacer e vegna. Uscir d'Egitto non sia chi ricuse,

o entrar nel ventre al mar col piede asciutto, vedervi armate torme andar confuse;

rendermi grazie ch'abbia alfin destrutto l'amaro Faraon, né mi biastemi se pel deserto fia per me condutto,

per me soffrirvi caldi e freddi estremi, fame, sete, serpenti, morbi e guerre; né fia che in lui perciò costanza scemi.

Ed io vorrò che indarno mai non erre. Se amare fian, gli addolcirò le fonti; e s'arse fian, gli bagnerò le terre.

Non sdegnerommi, no, che a me sormonti, a me sulle mie spalle, e porterollo per fiumi, per campagne e alpestri monti.

Io non m'arretro mai suppor il collo al dolce peso del mio popol caro, che m'abbia di fé solo e amor satollo. Gli pioverò dal ciel quel pane raro,

donde il mio grande esercito si nutre, ma i figli di costei ne mormorâro.

Or via dunque, malvagia, e quelle putre tue piaghe di mia vista fa' che toglia e quel tuo d'ira mia pien vaso ed utre.

Vammi lontana, e, vedi, non t'accoglia venirmi avanti, se il tuo cor non frangi ed in un mar di lacrime si scioglia!

Piangi, non aspettar più tempo, piangi! Vivo son io, non pascomi di morte. Fa' sol che l'indurata voglia cangi, ché della grazia io t'aprirò le porte! —

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

## CANTO XXVI

Dispare il limbo, e tutta la scena rinverdesi all'apparir della Chiesa, di Cristo sposa.

Stava pur anco il limbo né si slegua tuttoché l'ombre sante eran partite, cui del vangelo il lume intier sussegua.

Anzi le faci ancora piú sopite del solito pareano alla presenza dell'odiosa e non piú cara vite:

dico la Sinagoga, ch'omai senza luce n'avea ridotti e senza vista, se data non le avesse Dio licenza.

Chi mai vide una cagna, tutta mista di loto e piaghe, invisa esser a tutti e non trovar mai sede ove consista?

Tal costei vidi abbietta, e con quei brutti suoi guardi e vista macilente e torta ci avea di lume in tutto alfin destrutti.

Ma, poi che Dio cacciolla e l'ebbe accorta, che lei pentita raccorrebbe in grembo, la scena tornò viva, ch'era morta.

Come per l'aura di ponente un nembo si va struggendo, tale ad oncia ad oncia dagli occhi nostri tolsesi quel lembo.

La vista come avanti si racconcia; e l'util mio pastor, con atti e cenno di ciglio e man, ch'intento stia mi annoncia.

Ed io fermai non gli occhi pur, ma il senno, che a quel s'attende ogni pensier converse; e cosi gli occhi al sonno fuga denno.

Ed ecco alla man destra si scoperse un verde colle, il qual non stette molto che dalla cima al piè tutto s'aperse.

5

10

15

20

25

Scopresi, oh Dio! ch'io son pur vano e stolto, presumendo narrar con basso stile qual dono in quel poggetto era sepolto:

don d'ogni grazia pieno, don gentile, dono *ab aeterno* destinato in cielo, dono al cui pregio è lieve ogni altro e vile!

Escevi una donzella in bianco velo, con guisa tal, che candidetta rosa nel primo albore appar su verde stelo.

35

40

45

50

55

60

65

Semplice, bella, onesta e vergognosa va su leggiadri passi, e ove l'imprime scuopre novelli fior la spiaggia erbosa.

L'alloro, il mirto e oliva e la sublime abete e palma e l'odorato cetro per farle onor piegaron le lor cime.

Novelle fonti con lor chiaro vetro spiccian di vivi marmi, e a lei gli augelli di ramo in ramo van cantando dietro.

Damme fugaci e caprioli snelli, timide lepri sbucano e conigli, per lei mirar, da' fidi lor ostelli.

Un'acre cerva e duoi gemelli figli, delizie care sue, le vanno a' fianchi con lor monili d'amaranti e gigli.

Chi dice: — Ell'è Innocenzia in panni bianchi. — Chi: — No, ma Fede, a tal colore avvezza. — Chi: — Lei, dal cui Figliuol saremo franchi. — Io, che degli altri men n'avea certezza, lo chieggio al mio Palermo. Ed ei: — Congiunta

Ecco, l'etá del fango è giá consunta: quella dell'òr celeste fuor dell'ombre con la Sposa di Cristo insieme spunta.

fia - disse - col Messia tanta bellezza.

Decreto sta, che per costei si sgombre d'error il mondo ed entrivi quel vero, ch'ulla caligin più non oltre adombre. Stará immortale di costei l'impero; ed infinita prole, di lei nata, s'alzerá predicando il gran mistero.

Fia da tiranni e principi agitata del mondo e dell'inferno; ma, piú oppressa che sia da lor, in ciel verrá piú grata.

> Nel ciel (credete a me!) non è permessa ull'alma entrar senz'asti e passioni e che per Cristo in odio abbia se stessa.

Duri martelli e vividi carboni affinan l'opra, e senza quei non unque conosco se gli artefici son buoni.

Ogni quantunque altèro, ogni quantunque possente re fia da costei sommesso, la qual ecco a noi canta. Udiamla dunque!

— Baciami con la sua l'amor mio stesso, e non con l'altrui bocca. Io non piú Mòse, ma il Giovin santo voglio a me promesso.

Venga Egli, ché pur troppo lo mi ascose l'ingrata Sinagoga, e chieggio i baci delle sue dolci labbra ed amorose.

Taci, David; taci, Esaia; taci, Amos; e gli altri tutti omai tacete! fate ch'io il vegga, parli, stringa e baci!

Or Egli ove soggiorna mi dicete! Credete voi che venga o sia venuto, o pur di speme ancora mi pascete?

Se per divin consiglio è pur statuto ch'io, benché indegna, meco l'abbia, il voglio, cui d'oro e gemme un pallio ho giá tessuto.

Di tante omai promesse mi disvoglio. Io stessa chiamerollo e irò cercando; ché ad altri aver creduto ancor mi doglio.

Quando della cittá per strade, e quando per borghi e piazze, vederò d'avere Quel che l'alma mia cerca ed arde amando,

85

80

75

90

95

s'io lo mi posso al modo mio tenere, non lascerò che delle braccia m'esca, ché senza lui non trovo alcun piacere.

105

TIO

115

120

125

130

A 35

E, benché fosca sia, deh! non gl'incresca, ché il sol m'ha scolorata, e per lui bella verrò piú di quantunque amor invesca!

E, s'Egli è pur quel che fra gente fella infermar deggia e assumer corpo umano, figlio d'un fabbro detto e d'un'ancella,

sí mi fia grato, e seco mi allontano dalle superbe altezze: sol è buono con lui calcar il mondo iniquo e vano!

Se per altrui salute in abbandono dará il suo corpo in sorte al freddo, al caldo, a fame, a sete; ed io presta gli sono.

Scoglio cosí non siede all'onde saldo, com'io alle botte, per sua grazia, tanto che il cuor mi vien piú sempre da lei baldo.

Se mai, lassa! vedrò quel busto santo languir tra man rapaci alla colonna, rotto, impiagato e in croce svelto e franto,

come potrò questa corporea gonna non dare a quei famelici per strazio, ch'io gli son pur la sua diletta donna?

Or non sia dunque al tempo maggior spazio! Venga il mio caro ed unico tesoro, ché mai, d'esso pensando, io non mi sazio!

Se in lui, ch'anco non vidi, m'innamoro, che fia quando vorrammi nelle braccia e in letto della croce in quel martoro, quando le piaghe di quell'alma faccia irò suggendo con dolcezza tanta, che converrá mi slegua e in lui mi sfaccia?

Allor mi voglio a quella sacrosanta persona unire, allor trarne tal prole, ch'io detta sia per lei « beata pianta ». Sola sarò la pianta, ch'al mio Sole 140 Gesú cocente, e di sue grazie al rivo, darò celesti frutti a chi ne vuole.

> E di tai frutti l'ossa e sangue vivo: l'ossa, le pietre; il sangue fia il cemento per far lo tempio; e in lui con Cristo vivo.

Vivo sperando che né tuon né vento smuover giammai potrallo, mentre Cristo sará pietra angolare e fondamento.

> Or corro a lui siccome al caro acquisto! E tu, popol eletto, avendo udito gli annunzi e le trombette, sta' provisto, ché di Giordan presto l'harai nel lito!

#### CANTO XXVII

Finito l'atto, vanno i pastori alle lor capanne. Appare l'angelo, che annunzia la nativitá di Cristo, e vanno a lui.

Data la fine allo spettacol, degno cui fosse assiso il principe Ottaviano, ch'avea del mondo allor fatto un sol regno,

il popolo, con suon di voce e mano renduto il plauso onesto, a torchi, a faci per tornarsi a lor case dan di mano.

5

10

15

20

25

30

Io veggo i palchi ed i solar capaci di tanta gente a un tratto restar vòti: chi qua, chi lá sen vanno alle lor paci.

Vanno compunti ed umili e devoti, favoleggiando di quest'atto e quello, che in mente a lor più di staranno immoti.

Io l'ultim fui, che col mio vecchiarello, seguendo un lume, uscimmo di teatro, e a noi venia da tergo anco un drappello.

Era con gran silenzio cheto ed atro il ciel, né ancor l'armento boreale tratto d'intorno al polo avea l'aratro.

Noi drizzavamo i passi al principale di cento alberghi, ove Palermo, ch'era il re, tenea lo scettro pastorale.

Ed ecco d'oriente una gran spera di tanta luce appar, ch'abbarbagliati cademmo il vecchio ed io con l'altra schiera.

Gli altri pastori, agli antri giá tirati, giacean su lor fronde chiusi e stanchi, e per molto vegghiar sono assonnati.

Noi soli, a quel splendor c'ha fatto bianchi gli aspetti allor notturni, stiamo chini e per spavento batte il polso e'fianchi. Piú sempre e piú s'appressan quei divini raggi alla volta nostra, infin che, sopre a noi fermati, assai n'eran vicini.

S'apre quel globo, e in mille rai si scopre un angiol, non di carne piú né finto, com'or m'avean mostrato l'uman'opre.

Un bel donzello alato, ch'è dipinto di sol vivaci empirei colori, fuor delle fiamme alquanto si fu spinto.

— Non — disse a noi — temete, o buon pastori! Ecco, d'un magno gaudio son eletto nunzio da Dio fra quanti ha intorno cori.

Il Ben promesso, c'han saputo e detto e atteso e sospirato i padri santi,

lo avete in voi, di voi salute e oggetto! Vi mostreremo quinci molto innanti nella città di David quel Signore, Cristo aspettato già tant'anni e tanti.

Non d'un sol popol gaudio e salvatore, ma fia degli universi. Or dunque a lui voi ne verrete; e ognun di voi l'adore!

Giá non vi s'offrirá come colui che in grembo ha ciò ch'è fatto, ma sul fieno de' piú vili animali sta fra dui.

Un puro infante il vederete, e meno degli altri assai vicino alle delicce, anzi d'inopia e di disagi pieno.

Or chi va storto e giú di via, si dricce; chi cieco palpa l'ombre, al sol diverta; chi è secco e vòto, inverda ed ammassicce!

Il calle dritto, il vero ardor, la certa e piena grazia omai vosco dimora: correte a lei, ché in dono vi s'è offerta! —

Cosí diss'egli, e subito in quell'ora coro celeste appar, che veri accenti e non mortali ruppe inver' l'aurora:

40

35

50

45

55

60

 Gloria nel cielo a Dio, pace alle genti di pio volere in terra! ti lodiamo,
 Tu, per cui siam tutti alfin redenti!
 Noi ben preghiamo a te, noi t'adoriamo;
 noi gloria, onore e grazie ti rendemo,
 per lo splendore sempre in te specchiamo.

Signor Dio, Re del ciel, Padre supremo, e tu del Padre Figlio, Agnel di Dio, Cristo Signor, donde beati semo;

Tu che svelli d'errore il mondo rio, abbi mercé; Tu, che togli il peccato del mondo, accetta i prieghi e voti, pio!

Tu che starai del Padre al destro lato, miserere di noi, ché sol Tu santo, sol Tu Signore altissimo levato,

sol Tu levato in quella gloria tanto, quant'è lo Padre, quanto il Paracleto, se pur in Dio può caper tanto e quanto! —

Cosi cantando, in un trionfo lieto miramo quegli a duoi a duoi muoversi, tornando all'alba, e noi gli andiamo drieto.

Ma tanto in quella gloria eramo immersi, ch'a chiuse bocche, ad occhi e orecchie aperte, seguendo lor stillamo ai dolci versi.

Son le ricchezze oriental scoperte: lá verso il coro angelico va lento, scorgendo noi, ch'andiam per vie deserte.

Il buon vecchio Palermo ed io non sento sforzo veruno al corpo né stanchezza: cosí degli altri ognun non v'ha tormento.

Tanto è del canto e vista la dolcezza, che i nostri alzati spirti seco a forza traean li corpi senza lor gravezza.

Non è di noi chi dal sentier si torza; sia il monte alto pur, la valle bassa, amor non sa fatica e i danni ammorza.

80

75

70

85

90

95

Le tribú tutte e il santo coro passa da Neptalim fin all'estremo Giuda; dietro montagne, laghi e fiumi lassa.

Giá d'Oriente umor gelato suda. La gerarchia fermossi alfin lá, dove stanza trovammo abbandonata e nuda.

— Qui — l'angel disse — state e non altrove. Siete fuor la cittá; non gite dentro; ma cose qua vedrete immense e nòve! —

Io con Palermo e gli altri avanti ch'entro, pastori ebrei, siccome noi gentili, uscian dal luogo (ed altri ancor son dentro),

uscian devoti ai lor propinqui ovili, poi ch'adorâro Quel per che fûr presti lasciar, dall'angel scorti, i lor fenili.

Tosto a Palermo furon manifesti; e, poi lor stretti abbracciamenti, vanno con gli altri ancora, ed un non è che resti.

Gli angeli ad alto tuttavia pur stanno, sol da noi visti, per voler divino, e posto fine all'armonia lor hanno.

Compiuto dunque il nostro util cammino, Palermo ed io con quelli ch'eran nosco entramo ancor dormendo il matutino.

Prima trovamo un lungo andar, ch'è fosco non sol di notte, ma di mezzogiorno, umido loco, basso e pien di mosco.

In capo a quel si viene, ove soggiorno fêr giá gambili, bovi ed asinelli e quanti con le some vanno intorno.

Or sta deserto e pien di mali e felli; non ha porte o fenestre ch'apra e serre, ma topi annidan dentro e pipastrelli.

Di Marc'Antonio e di Pompeo le guerre, come sferze di Dio, col ferro acuto avean distrutto e queste ed altre terre e dato a Erode il regno e a sé il tributo.

115

IIO

120

125

130

#### CANTO XXVIII

Il presepio del nostro Salvatore. Gli stromenti della passione sua. La morte e sepoltura di Palermo.

Palermo, il vecchio saggio, assai più trema di quel che per vecchiezza, avendo a gire innanti alla Virtù del ciel suprema.

Scorgeva gli altri, quando il gran desire lo sprona ed urta, e quando il gran rispetto l'affrena e sulle piante il fa stupire.

5

10

15

20

25

30

Ed io, che il cuore avea non cosi netto come aver déssi a tanto assalto, molto più d'esso palpitar mi sento il petto.

Stavami dietro a lui tutto raccolto, coi sensi in un pensier legato e chino, né punto ardir avea d'alzar il volto.

Lontano era pur anco il matutino. Le nondimeno angeliche lanterne scoprian ai piè l'oscuro assai cammino.

Trovamo alfin le vive, sante, eterne gioie dell'alto incomprensibil Nume giacer in rotte e squallide caverne.

Ahi troppa mia fidanza, che presume dir quello e porre in carte, che non mai diria di lingue un tuon, d'inchiostro un fiume!

Stan sopra il tetto gli angioletti gai, che per fissure e buchi d'ogni lato dal rotto albergo spargon vivi rai; come talora il sol, dal mare alzato, si chiude in spesso nuvolo, che manda lá crini ardenti ov'egli è perforato.

Donna di senno ed uomo grave in banda s'eran in una e due giomenti accolti, e di lor quattro al pregio fan ghirlanda.

40

Tenean pur chini sempre a terra i volti, ch'ivi nel fieno e in grembo d'un presepe posto hanno un Figlio, ad adorarlo vòlti.

Di sé gli fanno intorno angusta siepe: ma tanti son degli occhi i caldi umori, che la sua cuna un rio ne accoglie e tepe.

Angiol non v'è, non uom, che non l'adori; non bue, non asinel, non vicin monte, che per coprirlo un d'ei non spunti in fuori.

Palermo, a un tratto che mirollo, pronte ebbe ginocchia da gittarle a terra ed abbassarvi quanto può la fronte.

Io presso a lui, siccome chi non erra seguir scorta fedel, vi piego l'anche; e la squadretta lungo a me si serra.

Tutti però discosti, ché non anche ardir tant'era in noi d'avvicinarsi a lui, ché treman l'alme e negre e bianche.

Dormia quel Pargoletto, e gli eran scarsi gli drappi che il coprian contra decembre, c'ha per lo mondo i suoi rigori sparsi.

Qui cominciò le tenerelle membre del tempo alli carnefici gittare, acciocché in tutto a noi per noi s'assembre.

La Madre, ch'è la donna singolare di quante fûro, sono e ancor saranno, il caro parto stassi a contemplare.

S'avea dal capo istesso tolto il panno e al meglio puote fattone le fasce, ove le man fattrici chiuse stanno.

Il padre ancor, non padre, mal si pasce le voglie d'adorarlo, e tiensi indegno cui tanto incarco a maneggiar si lasce.

Di largo pianto ha volto e seno pregno, e tal si mostra nell'aspetto, quale sia di don tanto, in quel ch'uom possa, degno.

45

50

55

60

Fra tanto un gran baron c'ha chiuse l'ale, baron del ciel, sottentra in vista altiera ed ha sopr'ambi gli omeri due scale.

Vien il secondo, e Micael fors'era, conto alla forza sua, che leggermente sospende in braccio una colonna intiera.

Il terzo ha il gallo, il quarto la pungente lancia, cui segue il quinto con la canna e spongia, ebra d'aceto e fel mordente.

Il sesto in bianca tonica s'appanna, di sangue sparsa; il settimo nell'una tien tre chiodi, e il martel nell'altra spanna.

L'ottavo aspri flagelli in man s'aduna; trenta danari il nono ed i tre dadi, da tradir quegli e questi di fortuna.

Al decimo tra l'altre dignitadi tocca portar di vepri una corona, vepri lunghi, mordaci e de' più radi.

L'undecim d'un capestro e d'una zona e d'altri nodi cingesi la gola, il fianco, i bracci e tutta la persona.

L'ultimo appare in mesta e bruna stola con due confitte travi ed è pur croce; pena, ch'a'ladri è destinata sola.

Qui porse il gran Palermo un'alta voce, e disse, alzando gli occhi e mani al cielo: — Oh morte a si giust'uomo troppo atroce! — Cosi chiamando, l'anima, dal velo corporeo sciolta, in parte si ritenne ove fame non è, non caldo e gelo.

Stassi quella colomba in sulle penne, finché il Battista introdurralla seco lá ove gran tempo i padri Dio sostenne.

Io, qual stordito, piú non era meco, quando repente vidimi alle piante morto chi me allumato avea, di cieco.

80

70

75

85

95

90

Ma l'angiol piú vicin con le man sante degnossi accôrmi, e con avviso dolce mi trasse, e gli altri ancor, poco piú avante.

Qual tramortito, ch'abbia chi lo folce fin alle piume ove lo corca e stende, poi con rimedi e parolette il molce;

tal me, giá stato per levar le tende all'altra vita dietro al mio maestro, quel gentil angiol m'alza e a me mi rende.

Fra tanto altri ministri, al lato destro entrando, fean di stalla un paradiso, ov'era Dio col gregge suo celestro.

Coglion quel degno busto; ed improviso, ecco, le man, in che non cape indugio, dal vicin monte hanno un avello ecciso.

Poi fatto al piè del sasso un gran pertugio, vi acconcian l'arca e l'immortal memoria dánno al mortale e l'ultimo refugio.

Vattene, de' pastori eterna gloria, senza il tuo Filoteo, che tanto amasti; vattene al premio della tua vittoria!

Tu, sendo incirconciso, meglio andasti del vero alla chiarezza, e dall'errore dell'empia latria il popol tuo voltasti, ch'or non fan questi, ch'ebbeno rettore Dio sempre a' gesti suoi fin da principio! Però ti fu concesso il Salvatore

veder qui nato, e uscir poi di mancipio.

110

115

120

125

### CANTO XXIX

Dichiarazione di tutti li misteri della passione del Salvatore, che nella natività sua apparsero.

Stavami astratto e poco lieto, insieme con dieci miei compagni, presso alquanto a quello a noi troppo onorevol Seme.

Io, pur carnale, non frenava il pianto, perduto avendo il mio padre Palermo, per cui grazia mi fu di veder tanto.

5

10

15

20

25

30

Ma, quando in quel soggiorno inculto ed ermo starmi vedea con Dio fra la sua corte, oh quanto a quel gran duol m'era di schermo!

Giá quelli c'han le insegne della morte un cerchio intorno fanno, ed il lor centro era il Bambin, che dorme molto forte.

Io, fra cotant'onor trovarmi dentro vergognando, fuor n'esco; ma, da loro preso per man, nel circolo rientro.

La Vergin Madre, a tanto concistoro chinando il capo, stassi ritta in piede con gli occhi e cuore intenti al suo Tesoro.

Essi, ch'aveano a lei la prima sede giá fabbricata nell'eterna pace, l'onoran come lei che piú alta siede.

Questa di sopra all'altre ardente face tanto più di gran lunga in l'alta gloria sede in idea, quant'or più bassa giace.

Tal don le avvenne sol per la vittoria ch'ebbe, sendo Ella scelta ad esser Madre di Dio contro l'orgoglio e cieca boria.

Non ebbe un fregio tal, perché dal Padre fosse antemessa a mille oneste e mille; sola umiltá l'alzò su l'alte squadre.

Eran le cose allor cosi tranquille, che non s'udia quantunque picciol crollo, non che latrar di cani o suon di squille.

Dorme il Fantin, perch'uomo Dio formollo, in atto da baciargli volte cento chi fosse degno gli occhi, bocca e collo.

Dorme il Piccino, e quinci l'argomento fu del silenzio in cielo e in terra sparso, dormendo seco il moto ed ogni vento.

Ora il donzel, che con la croce apparso era il dertano, in voler dir s'addestra, come orator che in dar principio è scarso.

Tien dritto il legno in piè con la sinestra ed, a noi vòlto, anzi allo stato nostro, così parlando stese la man destra:

Uomo, pon' mente a quell'orribil mostro,
 per cui, del ciel fiaccandosi le scale,
 s'aprîr le porte del tartareo chiostro.

Pon' mente, dico, al tuo peccato, il quale t'ha dato al tuo nemico in le catene per ben ornargli il carro trionfale.

Egli trionfa ed in prigion ti tiene; non che per sé quell'infernal tiranno fosse a bastanza muoverti dal bene,

ma del peccato tuo le forze t'hanno levate l'arme e preso nel conflitto e messo lá dove i perduti stanno.

Di che, per sciôr d'un si crudel Egitto te, simil suo, che in carcer Pluto serra, portarti addosso e ritornarti al dritto,

ecco del cielo il Re discese in terra; eccolo armato d'umiltá profonda, per dare a te la pace, a sé la guerra.

Largo tesor delle sue grazie abbonda: spargerlo vuole a chi gli è partegiano, a chi sotto il suo imper l'arme circonda.

45

40

50

55

60

Giá scende ad armeggiar nel campo umano: ecco il maggior stendardo, ecco la pianta, quella non giá cui pronta fu la mano,

la tua mal cauta man, onde si avanta d'aver tant'alme e più sempre acquistarne l'abisso, e in ciel non ir sol una santa.

70

75

80

85

90

95

100

Frutto mortal e peste a chi è di carne cogliesti alfin dal legno, onde credesti frutto d'essenzia eguale a Dio recarne.

Quindi per li pensieri tuoi scelesti sconfitta fu la forte tua guerrera fida magion, ché tu cosí volesti.

Se il mal desio le tolse la bandiera, che meraviglia? quando che, ciecato, chinasti i sensi alla contraria schiera!

Questi tuoi traditori poi t'han dato vinta ragione in man del tuo nemico, fattogli servo in guardia del peccato.

Per vincer dunque l'aversario antico e in te sopporre a te le voglie tue, portate ho l'arme al tuo fedel amico.

Vedilo qui fra l'asinello e il bue, d'umiltá santa forte campione, pronto a mostrar per te le forze sue.

Fia questa croce il magno confalone, che s'appresenti e, rotte l'alte mura, entri l'inferno e a forza ti sprigione!

Vedi la soda lancia, cui non dura né scudo alcun né usbergo né corazza, sian pur d'invitto acciaio e tempra dura.

Vedi le scale, ove salendo, ammazza li suoi rubelli, né a ferir assonna, quando col stocco, quando con la mazza.

Queste son le due sferze; e la colonna del suo bel padiglion sostien l'incarco; vedi la spongia e l'inconsutil gonna:

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

gonna che il copre armato, mentre al varco securo attende le scoperte insidie, ove, malgrado lor, ben tira d'arco.

La spongia dell'amaro fel d'invidie mille cagioni a tolerar gli presta, de' propri suoi gli oltraggi e le perfidie.

Vedi, l'augel cristato avvisa e desta le sentinelle sue, mentre abbandona l'arme a riposo ed a quiete onesta.

Vedi che gli è tessuta una corona, ove le spine, come in oro pietre, al Servator del cittadin si dona.

Vedi il martel, onde convien che spietre ogni durezza, e al suo destrier ai chiodi talor doppie l'andar, talor l'arretre.

Tre sono quelli, ad uso per duo modi, pel freno l'uno, i due per li speroni, che romper sanno di pigrizia i nodi.

Ecco i danari al soldo e paga buoni, di sua sembianza impressi. Ecco tre dadi, che sceglion gli avvezzati all'arme e proni.

Cosí del ciel le rotte scale e i gradi s'hanno a rifar per la costui possanza, e dell'inferno a ratturar i guadi.

Tu sol d'esserne sciolto abbi speranza e fede in Lui, né sí il peccato apprezzi, che in suo dispregio l'impetrata usanza per questo gran Fanciullo non si spezzi. —

110

115

I 20

125

## CANTO XXX

L'umanitá di Cristo si turba all'aspetto della croce. Li pastori si partono. Teofilo resta.

Tosto che l'orator, de' più pregiati mandar potesse il trino ed un consiglio, die' fine a' suoi bei detti figurati, quel magno al Padre coeterno Figlio, quell'uom sul fieno abbietto, anzi quel vermo, snodò dal sonno il senso e aprigli il ciglio.

5

10

15

20

25

.3C

Gira i duo specchi pria; poi, come infermo di nostra carne, in letto si conturba, vòlto alla croce, ove tien l'occhio fermo.

Cinto si ve' da quell'armata turba: Egli è sol, nudo, e i piè e le man legato, di che l'uman obietto assai lo sturba.

Mentr'è fra si crud'arme disarmato, le quali or queste or quelle mira intento, e per provarle sa che in carne è nato, l'uman incarco, in segno di spayento

l'uman incarco, in segno di spavento afflitto, affligge i sensi, e le leggiadre sue membra fan quel che le foglie al vento.

Giá non fu pietra (or che facea la Madre!), che non intenerisse ai duri e intensi sospir del Figlio, obediente al Padre.

Quel ch'io con gli altri allor sentía, ripensi chi ha tener cuore e non l'acciaio in petto, ché dirlo per me stesso non conviensi.

Oh vile assai, ma venturoso tetto, che, qual si fu, ne' dí del piú gran gelo, a Chi non cape al mondo die' ricetto,

a Chi nel pugno ha il mar, la terra, il cielo, al solo Autor d'universal salute, a Dio, cui piacque entrar di carne il velo! Felice grotta, u' nacque fra le acute mondane spine il Fior tant'anni atteso, di ventre intier, com'ha la Dio virtute!

Stato gran pezza il nostro uman offeso, ecco il divin rasserenollo a un tratto e l'ebbe amabilmente in sé ripreso.

Come se pietra od altro grave, tratto in ruscel vivo, sí gli annebbia il fondo, e, puoco stando, al vetro torna ratto,

i fior, qual bianco, giallo e rubicondo, c'hanno il vigor da lui, gli applaudon lieti, che impallidîro al si vederlo immondo;

cosí l'aria del viso e gli occhi cheti beltá ci rese, e gli angeli e gli umani, e ne fêr festa i bruti e le pareti.

Poscia Michele e gli altri veterani, fatti al Signor gli usati loro inchini, levano l'arme e volano lontani.

Andati quei, non meno i pellegrini pastori, e nudi del gentil Maestro, dicon voler tornarsi a' lor confini.

Io seco in parte alquanto mi sequestro: ivi, parlando basso quant'io posso, dar qualche buon aviso a lor m'addestro.

E dissi: — Poiché a tant'onor promosso, mercé 'l buon padre vostro, qui mi trovo, qui vo' domar i piè, le mani, il dosso.

I piè, le mani, il dosso al dolce giovo qui vo' domar di questo Agnel di Dio, né quinci mai, piacendo a lui, mi smovo.

S'ogni mio onor, mio studio, mio desio, tutto che debil sono a tanto incarco, a questa pietra catenar desio,

cosi la mano, il piè non mai fia parco risponder all'amor di quant'Ei vuole e gir di quanto impon col dorso carco.

40

35

45

50

55

60

Starmi da voi disgiunto ben mi duole; ma spero in quel Pastor, che tutti alfine saremo di un ovil sott'altro sole.

Sol chieggio in don, che qual di voi s'acchine farmi grazia, ch'io sappia i nomi vostri; servo sarògli, non che frate o affine. —

Rispose il primo lor: — I nomi nostri non son, come del vostro ancor diceste, degni di fama e d'immortal' inchiostri.

Pur di lor dirvi non per noi si reste. Questo si è Bartol drepanese; quello il Vigilanzio e l'agitato Oreste.

Ecco Ciprigno, Eusebio ed il Cornello, tutti d'un padre figli. Ecco Benotto agrigentino e il suo Lisandro snello.

Quel chiamerete Egidio. E me, che sotto agli altri mi son posto con ragione, dite Onorato, di gradirvi ghiotto.

Torno alle mandre senza il gran bastone, che sempre fu castigatura e freno del lupo, del litigio e del ladrone.

Or veggio andar un d'allegrezza pieno, vil mercenar, scortese, insidioso, morbo agli armenti sempre e mal veleno.

Non si toglie un agnello dal lanoso convento fuor, che subito il trafura; poi volge altrui la colpa e fa il doglioso.

Ma sopra tutto il lusinghier ha cura gradir ai capi e primi delle gregge, né il falso vi ha talor se non ventura.

Ben gli è caduto il pel; ma nol corregge vergogna sí, che il lupo cangi vezzo.

Guai dunque al pecorar che mal si regge!

non piú averá del bel governo il prezzo.

Io il lascio qui, ché Dio per sé lo volle;

però, vita mortal, non piú t'apprezzo.

80

70

75

85

95

90

110

115

Aggio con la sua fonte un verde colle e cento pecorelle. Io vado a loro, e con il resto a' poveri darolle.

Poi torno a voi, ché con voi star mi moro, sol·in servigio di Chi m'ha concesso vederlo qui degli angeli nel coro. -

E, detto ciò, si parte, e van con esso, poi molti abbracciamenti, gli altri tutti; ed io m'assido al buon Gioseppe appresso, che a me, vedendo gli occhi non asciutti del caro pianto della lor partita, disse: - D'amor le lacrime son frutti! -

Poi con l'umano aspetto suo, che invita essa durezza intenerire e amarlo, m'addomandò la patria, il corso e vita.

Io, vergognando assai, per contentarlo, le cose mie, di star sepolte degne, non gli nascondo, e semplice ne parlo.

Poscia nel fine il prego che non sdegne mia servitú, negata mille volte a regni e corti di tesori pregne; ma che, la Dio mercé, mie voglie, sciolte

d'umani onori, ambizioni e fasti, tutt'eran del Bambino al giogo vòlte; che quel vorrei portar coi pensier casti; e che, per quanto ha car l'altrui profitto.

Quel mi rispose: — Figlio, tu sei scritto, per quel che veggo, in ciel nel santo libro, ché svèlto cosí ben ti sei d'Egitto.

in tanto mio desir non mi contrasti.

Lasciato hai per Giordan il Nilo e Tibro, lasciato hai re mortale per l'eterno: per che ciò che delibri, ed io delibro.

Or sia de' nostri e non piú dell'inferno; avrai cura qui meco di Colui, che sol dell'universo ha il gran governo. -

120

125

130

Io mille grazie rendo a quelli sui tanto soavi detti e, ragionando, per troppo amor troppo anco ardito fui.

Basso la fronte, chiudo gli occhi e mando ogni rispetto fuora, e che mi narri del gran mistier l'origine domando.

Ed egli a me: — Non son vani e bizzarri, non curiosi sono i tuoi desii. Ma, perché aratri sento andar e carri, non or, ben tosto avrai quel che desii. —

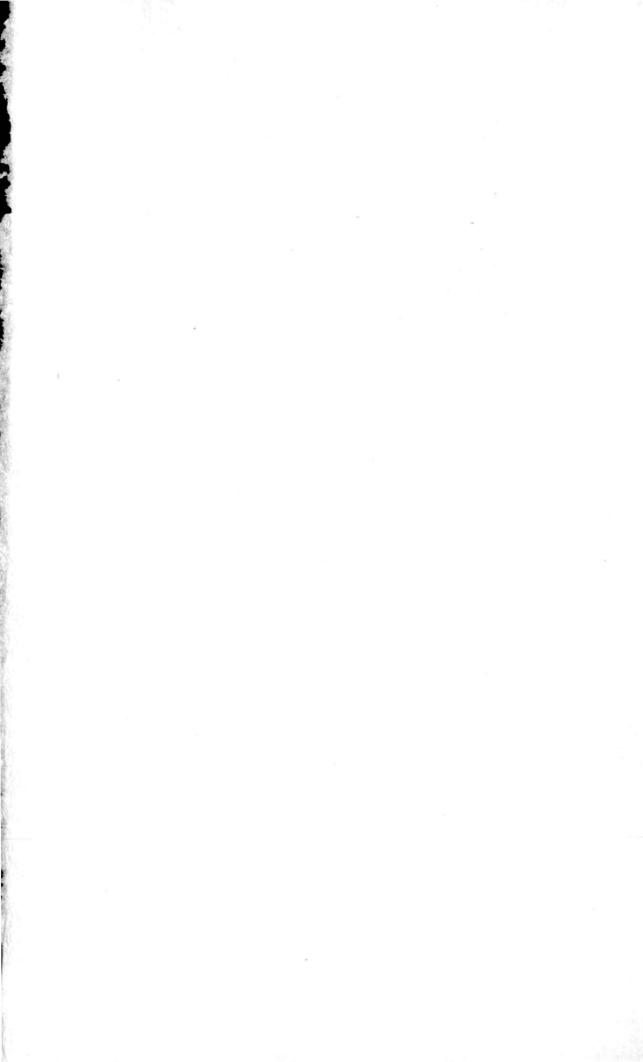

# LIBRO SECONDO

# CANTO I

Figura del discorso fatto per lo mar della Scrittura santa.

Invoca Gioseppe in luoco del morto Palermo.

Stanca la nave mia solcar tant'onde per lo profondo mar de' sacri inchiostri, or siede a ristorar le fiacche sponde.

Del fier Nettunno abbiam provato i mostri, dal forte mio nochier poco stimati, fin che del porto entrammo i tuti chiostri.

Nochier mi fu Palermo, che i latrati di Scilla quinci, di Cariddi quindi ha nell'ondoso e stretto mar passati.

5

10

15

20

Securi andammo alli ciclopi, e d'indi con piene vele in alto abbiam veduto d'Europa i mari, gli africani e gl'indi.

Or chi mi dá speranza d'altro aiuto, che il Palinuro mio m'è tolto? Quando più ad uopo m'era, lasso! io l'ho perduto.

So ben che noi l'atroce Uranio infando sospinti avria coi suoi fulminei spirti lá ove scuto non val, non elmo e brando;

so ben che n'assorbean le ingorde sirti e i rotti golfi e scogli, ove più volte ne s'arricciaro i peli duri ed irti;

se non foss'egli stato, che le molte fraudi del tempo, i segni e l'arte a pieno, l'insole aperte intese e le sepolte.

.35

40

45

.50

55

60

| 25 | Or vola scarco sotto al ciel sereno.      |
|----|-------------------------------------------|
|    | Trovar bisogna un simile governo,         |
|    | che il troppo audace legno tenga a freno. |
|    | Voi solo, assunto dal senato eterno,      |

per secretezza del mistero santo, che non cognobbe il mondo, e men l'inferno, voi voglio, o buon Gioseppe, il qual col vanto il nome ancor di giusto avete eguale

Non senza voi la barca mia carnale varcar di spirto il pelago presume, né dell'antenna sciôrre al vento l'ale.

scelto ad onor, che non ne fu mai tanto.

Del trino ed uno inaccessibil Nume il mar non tento, no, ché a tanto corso remi non ho, né a tanto volo piume.

Di profezie più segni ho fin qua scorso: or per un mar tranquillo d'umiltate date, vi prego, al mio timon soccorso.

Se questo arcano acquisto a me narrate, a me che vi son fatto partegiano, che pur le spalle al mondo ho giá voltate;

s'io per voi sento, intendo e pongo mano nella chiarezza di quest'atto immenso, che il divin groppo è avvinto con l'umano;

d'un tanto beneficio in ricompenso, a questo vostro Figlio un tempio faccio, l'altar vi addrizzo ed offrovi l'incenso.

Non tempio a mano fatto, non impaccio de' buoi, capre, vitelli, odori e fumi, ma dentro al cuor mel tolgo, e lo vi abbraccio.

Erano spenti giá gli erranti lumi del cielo all'apparir del lor piú grande, ch'alluma piani, monti, mari e fiumi; ed ecco in Betleém da varie bande d'uomini e donne un popolo s'addossa lá 've non so ch'editto allor si spande. Ma non fia mai che tanta gente possa caper in grembo di si poca terra, qualor si sia per alloggiarvi mossa.

Per tanto io, come quello il qual non erra far, 'nanti gli sia detto, alcun servigio, in cui desio d'onor sempre si serra, mirando il nostro albergo alcun vestigio d'albergo non aver, anzi più presto ruina di vecchiezza o per litigio,

e che il volgo scortese e poco onesto ivi verria com'a comun ostello per far le cose sconce, a che è ben presto, piglio non molto esperto l'asinello, e, degli arnesi suoi messolo in punto, corro a ventura ov'era un valloncello.

Del quale alla più ascosa banda giunto, quel che giammai non feci allor m'è caro prender di far, almen ch'io so, l'assunto.

Qui stringo di materie un fascio varo, come di canne, verghe e molte cose atte, a' bisogni, a farne alcun riparo.

Io me le porto alle mie gemme ascose, per anco più celarle, acciò proposte non siano a' porci ed a somier le rose.

Torno tre volte e quattro, e mai le coste non punsi a quel gentil conoscitore delle ricchezze nel suo strame ascoste.

Ben esso e il suo compagno, al fiato e odore, al vero istinto natural, in scorno d'Israel, ebber cónto il lor Fattore.

Di che non voglio ch'entro a quel soggiorno venga uomo alcuno, e della selva presa compono un tetto e l'armo d'ogn'intorno.

Sol un usciol vi lascio in quell'impresa: del resto ogni pertugio in modo chiusi, ch'avemmo d'abitar senz'altra spesa.

75

65

70

80

85

90

Non tutto mi usurpai, ma fuora esclusi, delle tre parti, due di quel ridotto d'uomini vili e da' maggior delusi.

Costoro, ai comun censi e al tempo rotto, d'angosce e di gravezze sempre oppressi, de' grandi e ricchi ai piè si trovan sotto.

> Però quel diversorio d'ambo i sessi di questi maltrattati giorno e notte fu pieno ed a fatica li ripressi.

Venían talor a noi confuse frotte: io con dolci parole le affrenai, e pur vi fûro alcune teste rotte.

Piacque da mane a sera e sempremai al Signor nostro, dacché uscí dal ventre, soffrir fino al sepolcro oltraggi e guai.

Volean entrar, ed io gridava: — Mentre che noi romani e gente di Quirino qui stiamo, non vogl'io ch'alcuno v'entre.

Noi siam della famiglia del divino Imperador; guardate al fatto vostro; non son io circonciso, ma latino! —

Con tai parole scritte a vero inchiostro, ch'eramo noi del divin Re famiglia, lor tenni fuor del piccoletto chiostro.

Poscia spediti, e data a lor la briglia e libertá di gire ovunque piaccia, chi qua, chi lá, ciascun suo colle piglia.

Come dal rotto mar ponente caccia i venti e il fa tranquillo, cosi noi trovamo si poi l'onde in gran bonaccia.

Madonna, vòlta a me, coi puri suoi divini modi si degnò di dirmi:

- Folengo, e perché fai piú che non puoi?
- Madre di Dio risposi, a che ferirmi indignissimo plasma con le sante parole vostre, e non qual reo punirmi?

105

110

115

120

125

Son forse io degno, lasso! starvi innante? Innanti a chi?... Deh, non abbiate a schivo, fior d'ogni grazia, un lordo ed ignorante! — Cosí parlando, come fuggitivo servo che trema, le mi gitto a' piedi. Corr'ella, mi dá mano, e torna' vivo.

135

140

145

150

Poi disse: — E chi son io? perché mi cedi con abbassarti tanto e darmi loda? Ch'io sia di Dio la Madre? Troppo eccedi. Ea' dunque, o Filoteo, che non più t'oda.

Fa' dunque, o Filoteo, che non piú t'oda darmi alcun vanto, mentre in carne sono, che il fatto in sacrificio si è la coda. —

Non le rispondo, eccetto che perdono con gli atti chieggio, ed infinito abisso d'umiltá scuopro de' suoi detti al suono.

Fra tanto il nostro tener Crucifisso ha fame, ha freddo e accenna con vagito l'alma sua Mamma e guatala ben fisso.

Io lor do loco; e mentre l'infinito valor di quel Fanciullo alle mammelle di mortal Madre pende, ad un convito fui con Gioseppe d'acqua e di nocelle.

10

15

20

25

30

## CANTO II

Parlamento del Fanciullo alla malvagia Babilonia.

Cosa d'alto stupor! un molle infante, nasciuto di tre di, non atto ancora dir « tata » e « mamma » e starsi sulle piante, ecco si scuote dalle fasce fuora, cavalca l'asinello, e a gran giornate va pel deserto e mai non si dimora. Giunge alla gran cittá fra Tigri e Eufrate, c'ha colmo il sacco e tien le sante chiavi; cércayi piazze, colli e lunghe strate. Concorron tutti, avvenga ch'abbian travi grossi negli occhi, a quel Fanciul mirare; ma raro è chi d'un stecco tal si sgravi. Esso qui trova dilargarsi un mare d'alte delicie, ma di scogli pieno, sopra il cui lido cominciò a gridare: - Io mai non scesi dal mio ciel sereno qui ad esser uomo e, di monarca tanto, nascer in grembo a povertá sul feno,

perché, Babel, tu, scelta al maggior manto, al maggior scanno d'Aròn e di Mòse, Sodoma fossi (e avesti nome santo!); non perché, tolta dalle mamme untose di lupa ingorda e al sommo grado assunta,

non t'acchinassi meco a basse cose.

S'io, delle grandi essendo colmo e punta, or son più basso di bassezza e vermo, acciò stii meco del tuo error compunta, perché va pur deliberato e fermo il tuo voler ov'io non voglio, al grado dal qual trabocchi e caggia senza schermo?

Le cose mie non ostro, non zendado, non gonfie toghe son, non lunghe caude, non cortigiani avvezzi al paggio, al dado.

Le cose mie non sono in bocca laude ed inni al Padre mio, nel cuor biastemme, odiar il vero, amar chi falso applaude.

35

40

45

50

55

60

65

Le cose mie non son l'oro e le gemme, non elevate stanze in su colonne, tolte dal mondo all'ultime maremme.

Le cose mie non son porporee gonne e trasparenti sotto a bianchi lini, non cani, augei, non mule, paggi e donne.

Le cose mie non son confetti e vini, recati d'alto mare alla tua gola, non perle in oro, argenti e vetri fini.

Le cose mie non sono aver la scola de' dotti a mensa, acciò ch'ipocrisia vergine appaia in candidetta stola.

Le cose mie non sono simonia, non avarizia ed inconcessi acquisti per far grandezza e gire a tirannia.

Vien', cittá santa, vieni; e quegli Egisti, quei tuoi Sardanapali e Deci lascia, quei scribi e farisei, quegli anticristi.

Vieni a veder se Chi d'un'ampia fascia stellata cinge il globo della terra figliuol s'è fatto d'uom che vive all'ascia.

> Vieni a veder Chi il mar e i fiumi serra, l'un d'ampi lidi, gli altri d'alte prode, se freddo, fame e inopia gli fan guerra.

Vieni a veder Chi le montagne sode muove dal fondo, le urta e fa cadere, s'or sul fien fra duo bruti per te gode.

Vieni a veder Chi pesci al mar, Chi fiere die' a' boschi, augelli all'aria, al ciel le stelle, s'ha contro il tempo donde aiuto spere.

T. FOLRNGO, Opere italiane - III.

Vieni a veder Chi stipa d'ombre felle il cavo centro, e d'indi giá ti scosse, s'hai qui con teco, pessima Babelle.

70

Credi aver fatto assai, perché riscosse hai tu di sotto terra e poste a luce in più d'un tempio de' miei santi l'osse? perché nei di solenni miei riluce la ròcca tua di fiamme, zolfi e bombi, e il volgo i baccanali circonduce?

75

perché per lor s'imprimon cere e piombi, mandando l'alme al ciel, senza ch'uom pravo pianga in cilicio e stringa in ferro i lombi?

Ed io ti dico che le man mi lavo di queste cosi fatte tue festacce, ch'è un gran casson, ma dentro bugio e cavo.

Anzi, se vuoi ch'io caramente abbracce verun piacer di te, fa', mentre dormo nel feno mio, che il sonno non mi scacce.

85

80

Con quelle trombe tue, con quel tuo stormo di cantator, con corna e con richiami di cacce ed uccellar non mi conformo.

M'introni il capo, dico, ed i legami del sonno rompo al grido d'ubbriachi. Sdegno tai cose; lasciale, se m'ami!

90

95

Ver è, s'a riconoscer prendi e vachi, e vedi te non fra grandezze e pompe, ma tigri a' fianchi aver, leoni e drachi, io ti so dir che il marmo ti si rompe

del cuor e il grosso tronco c'hai negli occhi, e fuor di quei lo tuo Eufrate erompe.

Oh dolce suon, se queste corde tocchi,

e musica gentile alle mie orecchie!

e certo stral, se cosí l'arco scocchi!

voltati un poco a ripensar le vecchie e sante prove dell'antica Roma: felice ogni città, ch'in lei si specchie! Come fu pronta mietersi la chioma, nudar i piedi, e in sacco ed in cilicio tôr della croce l'onorata soma!

105

110

115

120

125

130

Quanto per me sudor, quanto supplicio sempre fedel portò, constante e forte contro tiranni e lor crudel giudicio!

Or tienti a lei, che chiuse tien le porte a frodi, furti, agguati e tirannie e a tutti i mal del popol della morte.

Lascia le putte, i paggi e le pazzie, dannose si, che a me siccome furie vibran ceraste ed idre l'eresie.

Le tue sfrenate e prodighe lussurie più ch'a me dietro stigan cani e lupi, più aumenti al Padre mio proterve ingiurie.

Ecco dall'iperboree alpestre rupi s'apre ogni mal per ruinarti addosso, mentre che in ozio e vanitá ti occúpi.

Quinci ti vien da rodere dur'osso, ch'a te disrompa i denti; a me li cani per tua cagione fabrichin sul dosso. —

Cosi parlò il Fantino, e, monti e piani lasciando a spalle, al suo tugurio torna. La Madre ancor gli fascia i piè e le mani.

Giá Febo a noi le luminose corna lasciato avea della gelata sore e in le contrade a noi diverse aggiorna.

Io mi sottraggo della grotta fuore, indegno starvi dentro, e guardia fida mi faccio tutta notte al Fondatore dell'universo, che sul fien si annida.

## CANTO III

Circoncisione del Salvatore. Il nome di Giesú. Il primo di dell'anno.

Sará forse, chi sa? nel cristianesmo verun, cui parrá nuovo il Fanciullino essersi messo in luce anzi al battesmo; nomato avere alla cittá di Nino la croce, i santi, il sacerdozio, il manto, 5 e ciò che fu da Ottavio a Costantino. Rispondo che sempr'ebbe il popol santo, e sempre avrá fino al di grande estremo, in fasce Cristo, in croce, in gioia, in pianto. Egli ha ben trionfato, e pur l'avemo 10 per la tenace sua virtú negli atti, quai tra noi fece, sempre quel medemo. Gridano i santi, dallo spirto tratti, gridan le carte e i pulpiti corretti: - O falsi cristian, perduti e matti! 15 Cristo giace sul fien senz'ésca e tetti: voi in piume incarche, in stanze aurate siete; Cristo ha di sterco odor: voi di zibetti; Cristo in deserto ha fame, in viaggio sete: voi fin agli occhi in vini e gran conviti; 20 langu' Egli in croce: in balli voi ridete! Ecco i suoi gesti, benché andâr finiti. son detti esser pur anco, e stan nei cuori, non che in pittura e marmore, scolpiti. Torniamo dunque ai principai lavori, 25 ché talor tralasciarli a industria sanno, per più tornarvi pronti, i buon pittori. Hanno altre opre alle man di manco affanno; or tranno al morto questa, or quella al vivo; poi con piú affetto alla primiera vanno. 30

Otto giá volte avea donato e privo il mondo Apollo di suoi fregi d'oro, dando ber ai corsier dell'Utri al rivo, quando di Dio la Madre, dal suo toro strato di frondi sorta, con le dotte sue sante mani misesi a lavoro.

35

40

45

50

55

60

65

So ch'ella non mai di cessava e notte, ed ora le ginocchia in terra ed ora le mani aver in opra a tutte l'otte.

Senz'ago e fuso mai non la vid'ora, sol per vestir poveramente il Figlio, ché dalle fasce omai torrallo fuora.

Gioseppe, che da lei seppe consiglio esser nel ciel che l'incolpevol Cristo fosse di Legge termino ed esiglio,

fattosi tutto in faccia dubbio e tristo, senza che a lei produca motto alcuno, me solo accenna che l'avea provisto.

Teneva in mano un bel vasetto ed uno a me nuovo coltel d'acuta pietra, stando pur mesto e di parlar digiuno.

S'acchina tôr l'Infante, e poi s'arretra tremando; e, vòlto a me: — Tu piglial — dice, ch'a me stupisce il cuor, la mano impetra.

— Aimè! — rispondo, — adunque se non lice a voi, scelt'uomo in padre suo, toccarlo, io il toccherò, prav'uomo ed infelice?

Non voglio e manco deggio e posso farlo, ché mi sento impedir non so che in petto, non dico a questo far, ma sol pensarlo. —

Ed egli a me: — Fállo, siccome astretto ed ubidiente a Lui, che cosí vuole; né senz'aiuto poss'io far l'effetto. —

Allor, com'uomo vile, il qual si duole non poter fugger qualche onor, non vòlsi scusarmi piú, né invan gittar parole.

Per ubidirlo, dunque, alfine il tolsi fra le mie man tremanti tuttavia, e su le mie ginocchia lo disvolsi.

Pensa, lettore, a ch'era l'alma mia, vedermi nudo in man quel corpo, tolto da Chi creato l'universo avía.

Io l'appresento al padre cosi sciolto; ed e' fermò la man che pria tremava; tronca il prepuzio, e sangue usci non molto.

In quell'urnetta l'uno e l'altro inchiava, ché anch'esso i suoi mártir futur fanciulli di colpa original ripurga e lava.

Alle miserie umane son trastulli sangue, sudor e passion di Quello. Colpa non è, che Cristo non annulli.

Sei furono le volte, che del bello suo sacro corpo a noi fu sangue tratto. Questo è il primier, ch'agl'innocenti dièllo.

Sparse il secondo, allor che, in astio fatto per troppo ardor ch'avea di noi salvare, sudollo fuori, e il Sol pianse a quell'atto.

Il terzo alla colonna, e d'indi un mare ne scorse alli flagelli e battiture, nel qual giá l'alme incominciar nuotare.

Il quarto per le acute spine e dure dall'onorando capo in terra piobbe, onde pur l'alme ancor fûr monde e pure.

Da chiodi il quinto; il sesto ben cognobbe chi gli apri il lato, i birri ed i duo ladri, e chi spartiro a sorte le sue robbe.

Or di gran lunga sopra l'altre madri la Madre vien da noi, mentr'io rifascio quei membri ch'ella fe' cosi leggiadri.

Tutta gentil mi disse: — L'altrui fascio perché, Folengo, porti? — Poi sorrise, soggiungendo: — Tie 'l caro, ch'io tel lascio -

80

75

85

90

95

Poi lungo al casto suo consorte assise, ragionando con lui dell'ab aeterno composto nome, che nel ciel si mise; del nome di Giesú, che, dal superno trono disceso, al Salvator fu imposto, soave in terra, orribil nell'inferno.

Nome sopr'ogni nome in Dio riposto; né fuor di questo è nome sotto il cielo, che dar salute all'uomo sia disposto.

Nome da dirlo in fuoco, e non in gelo, d'ardentissimo amore, in cui voltâro sossopra il mondo i figli del Vangelo;

i figli, che in tal nome fisi andâro coi nudi piè su per l'ardenti brage, come di fior su per un prato raro.

Incanti, spettri ed ogni falsa image spariscono a tal nome, e di demòni per noi se ne fa strazio e larga strage.

Nome, ch'a proferirlo in spirto i buoni vengon migliori, e i pravi tremebondi vanno a Giesú cacciati a cento sproni.

Madonna poi levossi, e con giocondi sguardi si tolse il Figlio, e via portollo d'un verde allòr sotto l'ombrose frondi.

Qui piú ch'altrove al suo fattore Apollo attemperava i raggi, e va si basso, che sotto alla sua pianta veder puollo.

Qui tiene il santo Infante un poco a spasso; bacialo volte mille, ed Esso lei; donde ammolliva il lauro e il vicin sasso.

Stavano in loro stanze allor gli ebrei chiusi per non veder bagordi e giuochi, che fan romani ed io gran tempo fei.

Questi s'usâro sempre in tutti i luochi nel primo di dell'anno, ch'a' duo volti di Giano s'accendean festivi fuochi.

120

115

105

IIO

125

130

|     | Gioseppe allora ed io come sepolti                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 140 | stavam fra due massicce ròcche soli,                       |
|     | non molto lunge da Madonna tolti.                          |
|     | Qui d'aure i fiati e degli uccelli i voli                  |
|     | eran del luogo il strepito più grande,                     |
|     | sí ch'ogni spirto par se ne consoli.                       |
| 145 | Disturbo quiví appar da mille bande,                       |
|     | sí che buona cagione in pronto s'ebbe                      |
|     | alle più giorni fatte mie domande.                         |
|     | <ul> <li>Alle promesse — dissi — star si debbe.</li> </ul> |
|     | Vorrei che le servaste Allor m'intese                      |
| 150 | il padre giusto; e, poi che in spirto crebbe,              |
|     | alto principio a sue parole apprese.                       |
|     | • • •                                                      |

# CANTO IV

Manda Dio Padre l'angelo Gabriele in terra. Costume de sacerdoti del tempio della tribú di Levi.

— Dal primo giorno ch'ebbe il Padre eterno degli elementi il fosco grembo rotto, dond'usci il ciel, la terra, il mar, l'inferno, cinque mill'anni cento e novant'otto son giá voltati, ed al baston romano ha Dio soggetto quanto è qui di sotto.

Or, come puoi sapere, Ottaviano tiene il furor dell'arme incatenato e per la pace chiude il tempio a Giano.

Giá Febo a noi, nel bianco Tauro entrato, mentre partiva il raggio suo vivace donde rinverde il bosco, infiora il prato,

e mentre all'aurea etade, all'aurea pace zefiro dolce aspira, e all'ore lente dolce garrir di vari augei non tace,

sovvenne al sommo Padre onnipotente compiuti esser giá gli anni, che il suo Figlio dovea slegar l'incarcerata gente.

Questo decreto nel divin consiglio fa allor che Adamo, accolto al mal lacciuolo, trasse noi seco al suo perpetuo esiglio.

Stando di tre persone dunque un solo eterno Dio, supremo ed infinito, parlò in se stesso e disse: — Va', Figliuolo!

Va', Figlio, in carne al mondo, e del Cocito rompi le porte e trânne l'uomo nostro, dove sta cieco, immondo ed invilito.

10

5

15

20

Come vogl'io che nel tartareo chiostro stia quello, cui fregiamo il ciel di stelle, e per te quant'io l'amo ognor gli mostro? Poi, vòlto a Gabriel, pien di fiammelle, gl'impon che quanto Ei dice presto faccia. Egli s'annoda l'ale aurate e belle;

delle piú fine impennasi le braccia fra mille bei colori, e alla parola di Dio compon la vereconda faccia.

Di ricamata d'oro e bianca stola succinto, al Re fa il consueto inchino, spande gli aurati vanni e in terra vola.

Vola qua giuso a noi l'augel divino, e dalla ottava spera in un momento trovasi lungo alla cittá di Nino.

Qui di superbia mira l'argomento: non torre piú, ma diroccata massa, ch'eguarsi al mobil primo ebbe ardimento.

Questa sdegnando agli omeri si lassa, giunge al petroso ed arido deserto e varie cose attende mentre il passa.

Quel mar, ch'ebbe d'Egitto il re coperto, rade alla man sinistra, ed è sanguigno dove Israel varcò nel fondo aperto.

Vede il fonte Maarath, che a porvi un ligno addolci ratto e in lungo rivo crebbe, per darlo in bere a quel popol maligno.

Quel popol rio mormoratore n'ebbe, cui d'esser sotto tratto a l'empie salme gravose assai di Faraon increbbe.

Poscia descende alle settanta palme, che a dodeci fontane porgon grati coperchi, e qui lavossi ambe le palme.

Sa ben che da quest'acque dissetati fûr quei malvagi e sempre a Dio rubelli, piú degni di morir non anco nati.

40

35

45

50

55

Quindi partendo, giunge ove quei felli ebber la Legge, e Dio satolli 'i fece della piovuta manna e tanti augelli.

Pur mormorâr, e, tutti d'una pece macchiati, contrattâro in lor ruina quel che pensar, non che parlar non lece.

Qui vede entrar le nebbie l'alto Sina; e, questo ancor lasciando a lato manco, strasvola il piano giá di Palestina.

Qual vago cigno e piú di latte bianco, ch'abbia su il volo assai per l'aria corso, ferma giá l'ale e vien giú come stanco; tal Gabriel, per terminar il corso, dov'è Gierusalem descende al tempio, e trova il popol, ch'eravi concorso.

Avea, molt'anni fanno, Erode l'empio da Roma questo regno avuto a sorte, facendone mai sempre infamia e scempio.

E, perché l'opre sue, dal giusto torte, nocquer d'Ottavio all'incolpato ingegno, ch'ad atto bestial vuol mal di morte,

egli, temendo cader d'esso regno, era in quel tempo navigato a Roma, per raddolcire il giusto amaro sdegno.

Ma piace al giusto Dio, che questa indoma fiera crudel si tenga pur la iniqua rubella sua provincia per la chioma.

Né indegnamente il fa, ché sempre obliqua, anzi ritrosa, nel mostrato calle del vero andò sin dall'etá più antiqua.

Però piú volte le voltò le spalle, lasciandola gir dietro agli appetiti, ed or sotto un tirán gran scorno fálle.

Ma, per tua piú chiarezza, alcuni riti nostri giudaichi raccontar ti voglio, che non hai forse da Palermo uditi.

80

65

70

75

85

90

Non era in uso ancor del corno l'oglio, col qual duoi primi re Samuel unse; poi diede a Giuda il destinato soglio: ché Mòse per divin comando assunse Aròn il frate al sommo sacerdozio, cui tutto il peso del gran tempio aggiunse.

Successe d'uno in l'altro tal negozio

Successe d'uno in l'altro tal negozio pontifical fin al figliuol di Iesse, che confermollo e fégli alquanto d'ozio.

Perciò ch'un sol fin a quei giorni resse: David, per anco ampiar lo divin culto, del seme d'Aròn ventiquattro elesse.

Come avantaggia fra piú d'un virgulto alto cipresso, e fra gli umíli tetti non può torre o palagio star occulto; cosí ad un papa tutti stan soggetti, il qual d'ogni mitrato il prince è detto.

Disposte ha circa il tempio stanze e letti, ov'a vicenda ognun di quelli è astretto star sette giorni casto, e tuttavia le cerimonie metter in assetto.

Or di costoro al saggio Zaccaria cadea la volta ottava, in sorte essendo d'Aròn disceso e suo figliuolo Abia.

Questo sant'uomo, dunque, moglie avendo, non ne traea la desiata prole, mai sempre in gran meror perciò vivendo.

Ma Dio d'infruttuoso ventre suole più volte addur mirabil parto alfine, ch'odor buon d'opre spiri e di parole.

Le cose d'alto pregio, rare e fine, nascon difficil sempre e crescon tarde; poi vivon piú dell'altre e non han fine.

E, se in le istorie sacre intento guarde, vedrai ch'avvenne d'Anna e Sara, mentre e questa e quella di madr'esser arde.

115

110

120

125

130

Donna fra noi rara è, ch'in lei non entre brama di partorir, tant'egli è duro a tutte il biasmo d'un stordito ventre.

Cosi di Zaccaria, padre futuro del maggior uom degli uomini, la moglie volea, benché di tempo assai maturo, per un figliuol soffrire estreme doglie.

.5

10

15

20

25

30

#### CANTO V

La concezione di san Giovanni Battista, precursore di Cristo.

Standosi dunque il vecchio Zaccaria la volta sua d'attorno ai santi altari, ove l'incenso rittamente offria,

ecco il messaggio angelico nei chiari splendori suoi celesti sopraggiunge, lucido si, che vince i rai solari.

Giá ciò non vede il popolo, che, lunge dal santuario e fuor del tempio assiso, non in quell'atto al santo altar si giunge.

Ratto che il vecchio il non terrestre viso s'accorge aver a lato suo, non puote non scolorar nel volto all'improviso.

Tralascia i prieghi e lacrime devote, onde fu l'angel certo ch'egli è fuore di se medesmo alle smarrite gote.

Gli ride apposta, acciò l'andato cuore sen torni in petto, e il sangue all'intercette frigide vene, al volto il bel colore.

Poi gli soggiunge queste parolette:

— Non hai che dubitar di me, profeta, ch'io vengo a te dall'alme benedette.

Ecco, da Chi produsse ogni pianeta, nunzio ti porto, ch'ai tuoi prieghi onesti abbi un figliuol non oltre ti si vieta.

Son di tua donna i membri oggimai desti al parto, e non hai più perché t'affanni, ma si che a un tanto don l'opra tua presti.

Di lei, quantunque antiqua e carca d'anni, tu, ancor antico e carco d'anni, un figlio sei per aver, che chiamerai Giovanni. Cosí chiamarlo è di divin consiglio, ch'un fulmine sará di tuono uscito nel predicar, sprezzando ogni periglio.

35

40

45

50

55

60

65

Io il veggo già del bel Giordan sul lito; io il veggo innanzi ai re senza rispetto corregger l'altrui mende pronto e ardito.

Non vino egli berrá, né, fuor che il schietto suo Gioredan, mai gusterá bevanda: duro a se stesso, rigido, negletto.

Cosí meritamente poi s'ammenda le altrui mal fatte cose, quando nulla trovi nel predicante, che t'offenda.

Giá mi si fa sentir del fiume sulla sponda elevata la fulminea voce, che ad affrenar gli altieri si trastulla.

Non è si forte cuor, si duro e atroce ch'udendo lui non tremi e senta al gusto che d'Acheronte varcherá la foce.

Piú schietto d'òr, piú di bilance giusto, odo che gli ebri e adúlteri castiga, parla scoperto ciò ch'è mal e ingiusto.

Di che rancor muovesi contro e briga; ma non fia mai ch'a sforzo altrui soccomba, o che di troppo detto aver s'affliga.

Anzi più fiato alla sonora tromba rinforza il petto, ed ove molti stanno più scuote l'alme loro e vi rimbomba.

La porpora non piú del rozzo panno, l'oro non stima piú del fango e loto; tutti ad un segno senza parte vanno.

Fra le minacce, come scoglio immoto, nel dir lo ver giammai non viene stracco contra potenti e fuor del volgo ignoto.

— Seme d'Abrám — dirá, — seme d'Isacco non siete voi; vostr'opre a Dio son cónte; ved'Egli sol che colmo avete il sacco! Le mille vostre offese, le mill'onte opran l'ira di Lui, che omai non pate si duro cuor, si cervicosa fronte. —

70 Tal figlio avrai, di tanta in sé bontate, che Dio, venendo in carne e uscendo fuora, suo precursor l'elegge, amico e frate.—

Cosi parlava il nonzio; ed in quell'ora quegli, abbagliato da cotanti rai, gittasi a terra e subito l'adora.

Poi gli risponde: — Deh! come fia mai che noi vecchi decrepiti possiamo quel conseguir, ch'aver gioven provai? —

L'angiol si turba e dice: — Se d'Abramo avessi fé, vedresti che in assenza per lei fruttar potrebbe un secco ramo; dove, per questa debol tua credenza, or sei dal giusto Giudice dannato la lingua aver, ma di parole senza.

Io son del trino ed unico Senato ambasciator, che vengo e vado snello dal cielo empireo al vostro umano stato. —

Finito ch'ebbe il rutilante augello, per su tornarsi al Padre slarga l'ale, e muto lascia il santo vecchiarello.

Ei più del ben futur che men del male presente è lieto; né di quel divieto di poter dir parole assai gli cale.

Fra tanto fuor del tempio stava il ceto de' mascolini e muliebri sessi, finché il santo a lor venne in vista lieto.

Ma, poi che astretto fu parlar con essi, tutti colmò di tanta meraviglia, che intorno a lui s'unîro folti e spessi.

Ei rispondea con mani, volto e ciglia, non possendo con bocca far l'ufficio: dond'entro a quelli gran stupor bisbiglia;

75

80

85

90

95

ma non ch'alcun non facciavi giudicio e saggiamente seco non sospetti esser tal caso d'alto affar indicio.

Quinci va dunque ai geniali tetti in compagnia di fede assai più ferma, ch'anzi non fu di Gabriele ai detti.

105

IIO

115

120

125

A Elisabetta, moglie annosa e inferma, entrò nel toro marital; e quella gravida in fatto esser in punto afferma.

Or conceputa è la fulgente stella, ch'a mostrar abbia al mondo il divin Sole quando fia il tempo e la stagion novella.

Ma Vegno a quel che più tua voglia vuole: del principal soggetto avrai certezza, ch'è questa nostra sacrosanta Prole.

E dirti vo', per tua maggior prontezza a quanto seguirá, le cose prime di questa dea, che il ciel cotanto apprezza; acciò, se mai t'infiammi a dirla in rime, t'appigli al vero e lasci burle e sogni, che pulir soglion affettate lime.

Ama, Teofil, sempre il vero in ogni guisa di dire, e quando ascolti o pensi, o, se puoi, quando ancor dormendo insogni.

Ma questo maggiormente far conviensi nelle sincere istorie, che trattarle senz'ulla passion e affetto dênsi,

130 per cui non è chi il vero scriva o parle.

# CANTO VI

Anna, madre di tre Marie; e sponsalizio della Madonna con Gioseppe.

Fu di tre frutti avventuroso ramo Anna, ch'or anco vive, onesta e bella, della tribú di Giuda, onde noi siamo.

Prima si giunse a Ioachim, che d'ella ebbe questa gran donna, la qual, detta Maria per nome, fia di mare stella;

la quale, offerta al tempio pargoletta, non piú di ott'anni avea compiuti ancora, che il padre morto a pianger fu costretta.

Anna pur anco, senza gran dimora, alle seconde nozze andò, ché a donna tra noi star vidua e sola biasmo fôra.

Depose dunque la funébre gonna ed a mio frate Cleofe appoggiossi, come appoggiar si suol muro a colonna.

Quinci Maria seconda nacque, e gli ossi del padre anch'ella pianse d'anni sei; dond'Anna tolse il terzo e ancor legossi.

A Salome legossi, a cui di lei la terza similmente usci Maria, che più d'un anno aver non stimerei.

Or queste lascio e vengoti alla mia, che moglie dir non oso, ma quell'una, che del ciel donna e imperadrice fia.

Tolta dal latte appena e dalla cuna, fu da' parenti al tempio consecrata, ché di polcelle un coro ivi s'aduna.

Ma qual di lor nei matur'anni entrata, da riparar la fragil e caduca progenie umana è sempre alfin chiamata.

10

5

15

25

20

Subito il santo sacerdote e duca fa cenno al padre suo, ch'al tempio vegna e a matrimòn la vergine produca.

Rara quell'è, che voglia farsi degna del ricco e santo verginal tesoro e gir dell'armellino sotto insegna.

35

40

45

50

55

60

65

Quel bianco animaluccio in campo d'oro castitá porta con quel motto breve:

« Piú tosto che bruttarmi al fango, muoro ». Ma questa, che qui vedi aver di neve

candor, non men di neve il freddo contra libidinose fiamme in sé riceve.

Quell'amor cieco, anzi demòn, qual lontra nuota sott'acqua, e poi, mostrando il nudo e osceno corpo, a castitá s'incontra.

Sola costei non stima verso il crudo nemico della rara castimonia cinger di spada ed imbracciar di scudo.

Sua sola grazia, onor e santimonia, l'altèr proponimento, in fé massiccio, terror e fuga son delle demonia.

Giá non oblia l'introduttor del vizio la fatta in sé promessa minacciosa, ch'iría per donna a tempo in precipizio:

ché, com'egli per femina vogliosa s'afferrò sotto il mondo, ed all'inferno l'insegna sua tornò vittoriosa;

cosí per una verginella scherno avrebbe tal, che l'usurpato scanno vi perderia, lo scettro e ogni governo.

Or dunque, mentre intorno a costei stanno, come a lor mastra, cento caste e intègre presso gli altari e senza lei non vanno,

ecco a bramato anello, a nozze allegre son del sacrario e fuor del tempio messe: le molte presto van, le puoche pegre.

Ma questa, che instar danno ed interesse del fior amato sente, s'ange sola, sola piove dagli occhi perle spesse.

Vien fuor del tempio in non gioconda stola lá ov'era in l'apparecchio maritale sua madre intenta, e abbraccia la figliuola.

Or io fui stretto alfin per quello, il quale le avessi dar la mano e poi l'anello, non sapendo quant'essa fosse e quale.

Erasi chiusa, apposto il chiavistello, in luogo sola, ov'apre al pianto il lume, e strinsesi col cuore e pianger féllo.

— Cuor mio — dicea, — ben hai ragion se un fiume mandi di pianti amar per gli occhi fuore, se or or verrá chi il nostro fior consume; chi sfogli, dico, e sfrondi il gentil fiore, fior da' miei tener' anni sol nudrito di pensier casti e grazioso amore!

Piangi, cuor mio, ch'io piango ancor, e invito a pianger nosco i nostri messaggeri, che a te sposa mi diêr, te a me marito.

Ah dura legge, fu giá tempo ch'eri piú d'oggi al mondo necessaria madre, privi di gente essendo i dí primieri!

Or che vien grazia da quel forte Padre, che pietre può mutar d'Abramo in figli, de' quai son oggidí cotante squadre,

perché, se quante vuoi tante ne pigli, me non dimetti sola, e fai pensiere o ch'io sia morta o, sterile, non figli?

Deh, Dio! ché troppe fredde le preghiere mie sono e furon sempre; donde, accorta del proprio errore, non so che più mi spere!

Pur chiaro esempio assai mi riconforta d'un giusto Abramo, il qual sperò che viva sua prole avria, se a Dio l'offrisse morta.

75

80

85

90

95

Or quinci ancor speranza in me s'avviva. Non pormi vo' con l'uso a far contrasto; e a Dio girommi, ond'ogni ben deriva.

105

110

115

120

125

130

135

Egli potrá coppiarmi ad uom, che casto forse con meco accorderá di starsi, ambi col nostro armario in nulla guasto. —

Cosí sperando, co' bei crini sparsi mi fu rimpetto addutta, e vereconda gli occhi tenea per terra e al guardo scarsi.

Quando mi vidi quella pura e bionda ninfa celeste a fronte, tutto svegno e l'alma in me vien manca e tremebonda.

Cagion nulla sapea né indicio o segno di tanto in me stupor, se non che presto mi giudicai di tal connubio indegno.

Pur io le do la mano; e, poi che il resto del poco tempo ed intervallo passa, sposar tant'alta dea mi fu molesto.

Or ambo giunti alfin dove si lassa il freno alla vergogna e al bel rispetto, stava ella invita e con la fronte bassa.

Io il simil faccio, tutto in me ristretto; e tanto era l'onor mio ver'essa, ch'io stavo rosso e muto a lei rimpetto.

Allor quella il suo voto mi confessa, concorde al mio; e queste parolette angeliche incomincia in voce pressa:

— Caro Gioseppe, son due volte sette giá gli anni c'ho serbato senza un nevo di sozzo amor, cui castitá sommette.

Vorrei, piacendo a voi (giá non mi levo al voler vostro), ancor portarli al fine. Morrò, se questo suco amar mi bevo.

Se i fior miei cari e l'erbe tenerine fian messi ad esser paschi, or che mi resta salvo che secche stoppie, cardi e spine? —

150

Io allor, come dal sonno, alzai la testa,
e lieto le risposi: — Dunque semo,
per quant'io veggo, in pace manifesta.

Il vostro e il mio voler son quel medemo; il vaso d'òr trovato ha il suo coperchio, e ad un premio e voi ed io corremo.

Ma, di cotante viste mezzo al cerchio sendo noi posti, mostreremo al volgo ch'io non vi son marito di soverchio; ché, mentre frutto alcun di voi non tolgo, pur, stando vosco nel decreto fermo, a tutti esser infertil mi divolgo. —

Cosí le dissi, e volte sei le affermo, che da' teneri anni avea proposto farmi contra quest'usi nostri schermo.

Ma ciò mal può chi a Legge è sottoposto.

# CANTO VII

La sacrosanta incarnazione del Salvatore.

L'alto Valor, ch'ogni altro vince e atterra e che, ad un punto e ad un voler di mente, di stelle il ciel, di piante ornò la terra, sedea in se stesso altiero e onnipotente, pensando ai pianti e dolorose stille, ch'ascendon sempre a Lui dall'egra gente.

Un grido ancor di mille voci e mille mosse dai bianchi spirti e sempre ardenti ver' noi fra l'amorose lor faville:

5

10

15

20

25

30

— O Tu, che contemplarti a noi consenti, sai quanto il tuo prim'uomo d'interesse fu sempre a queste e alle future genti! Pur egli un pomo finse, il qual avesse

mentr'era in carne, ed or, mentre n'è fuora, negli occhi ognora e ognora ne piangesse:

piangesse il fallo grave che l'accora, ove destò la morte, apri l'inferno, perdette Astrea per acquistar Pandora.

Vedi, Bontá infinita e Amor eterno, vedi gli empirei scanni algenti e vòti de' bianchi spirti, e i foschi ne fan scherno!

Tu, che sei presto agli umili e devoti, né mai fra l'uomo e l'angelo parteggi, fa' grati i prieghi loro e i nostri voti;

volgi quel guardo tuo pietoso ai seggi, che polverosi son, che senza rai: ornali Tu, ché Tu sol signoreggi!

A che l'uom vedi errar fra tanti guai, nascer in ira, in morte ed in peccato, ir all'inferno, e mano non gli dái?

40

45

50

55

60

65

Però, Signor, quant'egli fu più ingrato a quei di latte e mèl tuoi pieni rivi, dégnati più d'averlo alfin salvato!

E queste mansioni e alberghi, privi d'angeli, per superbia lor nel male eternamente spenti, empiam de' vivi! —

A tanto amor e grido universale, anzi al decreto, fuor de' chiostri fidi fu Gabriel veduto spander l'ale.

Va per maggior impresa ai bassi lidi, come da torre candida colomba, per poi tornar col cibo ai dolci nidi.

Pronto a venir è Cristo, non di tromba a suon, a vento, a fuoco, a terremoto, non ch'abbia i morti a trar fuor d'ogni tomba;

non gran monarca no, ma vien rimoto d'ogni grandezza, sí che i propri suoi nol raccorrán, come vil uomo e ignoto.

Giá Cinzia l'auree corna e fredde a noi sei volte avea nascoste e sei mostrate al ventre pieno d'Isabetta poi.

Quest'unica fenice, cui son date penne a volar tant'alto, ch'alle piante si vegga il cielo e l'alme sue beate, stava sola e rinchiusa e a sé davante

i gravi suoi pensier avea raccolti, con lor volgendo i libri e carte sante.

Giá non han sensi in quelle persepolti e arcani che si sian, che in spirto quella non abbia d'ombre fuor ritratti e sciolti.

Fra li più interni passi, che rappella sovente a' cuor l'oracol d'Esaia, le mette avanti l'unica donzella; quell'unica di quante mai sen cria, Vergine bella, che, di sol vestita, esser di Dio la Madre degna fia;

Vergine, dico, e tal non unque udita, del suo parto gentil figliola e madre, ch'alluma e adorna l'una e l'altra vita.

70

75

80

85

90

95

100

— O bellezze — dicea, — alte e leggiadre di quella santa e delle grazie piena, cui sará figlio il Figlio del gran Padre!

Io vo delle Scritture per l'amena spiaggia cercando or questa or quella parte; trovo del vivo fonte alfin la vena.

Trovo che il suon dell'onorate carte non cessa dir, che intiera ninfa e pura conciperá di fuor natura ed arte.

Beata lei, che d'ogni creatura l'Autor partorirà dopo il concetto senz'atto umano e genital mistura! —

Cosí volgea nel suo candido petto, quand'improviso, di gran luce infuso, ecco l'angel con lieto e grave aspetto entra, quantunque l'uscio sia rinchiuso, quantunque ratturato sia il soggiorno, dove or col libro asside ed or col fuso.

Egli è da capo a piè di stelle adorno, delle celesti nozze mediatore: men luce il sol di lui sul mezzogiorno.

Or, con saluto e chino pien d'onore e un ramo in man di gigli, disse: — Ave Maria, di grazia e dentro piena e fuore!

Voi siete quell'onesta donna e grave, in cui Virtú divina entrar s'assetta, com'io qua entrai pur senza oprarvi chiave: voi siete quella diva, sola eletta fra l'altre donne, in cui del grembo vostro sia il Frutto, e voi con esso benedetta! —

A quel sprovisto sole, assai del nostro Febo maggiore, impallidi la diva, poi venne ai detti qual piropo ad ostro.

Ma Gabriel, si ritrosetta e schiva mirando lei nel nominar la prole, onde temea restar del suo ben priva:

— Stella — disse — del mare, alle parole misteriose mie perché temete, cui Dio mai fe' tal grazia sotto il sole?

Quella gran Madre vergine voi siete, ch'essergli fante, ancilla ed umil serva aveste sempre in cuor, ed or avete.

Voi l'arca del Tesor, voi la conserva del Pregio incomparabil, cui non puote né ladro mai né tinea proterva.

Voltati gli anni e destinate rote son del concetto vostro e nobil Parto e del d'ogni virtú talento e dote.

Sta la sentenza in cielo, e la v'imparto, che di voi nasca il Salvator del mondo, restando il vergin groppo stretto ed arto.

Però lo nome di Gesú, fecondo di grazia, di pietá, d'amor, di fede, porrete a lui, sol d'ogni fezza mondo.

Oh impresa che gli uman pensier eccede! Voi, Vergin Madre e del Figliuol figliuola, sposa del Padre! E chi tant'alto crede?

Fia questo ad un sol cenno e alla parola, che voi dicate: «sí». Lo Spirto santo sta pronto a entrar con l'onorata scola.

Di tutte le virtú la scola, il vanto con voi conciperá, chiudendo in loro di vostra carne ed ossa in un bel manto.

O gemma preziosa, nel vostr'oro legata, onde risplende com'è degno risplender santo e non uman lavoro; esso fia detto il Figlio e caro pegno dell'altissimo Dio, ch'erede fallo della paterna sede, imperio e regno!

115

110

120

125

130

Eternamente a soggiogar porrallo l'alte, superbe, incoronate teste, né fine avrá tal stato né intervallo.

145

150

Ed ecco han mesi sei che in le giá deste viscere al parto d'Isabetta antica di carne un mascol figlio ancor si veste.

Né fia ch'esser possibil questo dica, se non per opra d'Esso, che il mar d'onde, di stelle il ciel, la terra d'erbe implica.

Chinossi allor con belle e vereconde maniere la regina, e a sé raccoglie le stampe sue nell'umiltá profonde.

Quelle annodate d'un fil d'oro scioglie; calca col forte piè l'angue superbo; poi chiama: — Ecco l'ancella! Non si toglie dal Dio voler! Sia in me l'eterno Verbo! —

10

15

20

25

30

## CANTO VIII

Descrizione delle virtú di Dio Figliuolo, del fato, della natura e dell'idea.

Nel ciel delli più ardenti spirti adorno tutte le belle e graziose dèe muovon al divin trono attorno attorno; agitan balli e oneste lor coree con armonia celeste, onde a misura piena dolcezza ivi convien si cree; entrano spesso d'un giardin le mura, che il vecchio Fato guarda, e di più piante lui di diverse ed infinite ha cura.

D'Idea si chiama l'orto; e quelle tante verghe piantate sono in molta copia, poste all'uman natura ognor avante.

La qual, d'ociositá nemica e inopia, ne fa varie materie e poscia forme, giustando quelle a sesto ed a sinopia.

Non giorno posa mai, non notte dorme; sempre al martello ha la callosa mano, ma nulla oprar sapría senz'esse norme.

Norme *ab aeterno* sute nel piú arcano luoco del paradiso; e da quell'orto stan pronte gir in opra a man a mano.

Qua vengon l'alme donne a lor diporto nelle paterne più remote stanze, send'elle a Dio figliuole e gran conforto.

L'antico Fato ai visi, alle onoranze, ai modi lor s'acchina, ed esse, entrate, volgon sossopra tante ivi sembianze.

Sembianze, idee e imagini, piantate nel gran giardino, quelle ninfe sole vanno volgendo, e il Padre loro il pate. Esso le assegna al Fato, il qual non vuole ch'ove di muro circondò quel barco altro entri che le amate sue figliuole.

Angiol non è, ch'uscio mai v'abbia o varco; ch'un re terreno ancor non vuol si lasse aperto il suo poder, di che n'è parco.

Ben temerario fôra chi v'entrasse, per grande che si fosse o duca o prince, se'l re quanto i stessi occhi non amasse.

Sola delle virtú la squadra vince ogni rispetto e penetra quel muro, com'occhio fa di maculosa lince.

35

40

45

50

55

60

65

Il Fato, ch'è robusto, austero e duro, non mette il piè mai fuora e dá il malanno a chi fosse d'entrar troppo sicuro.

Or dunque sole rimischiando vanno quelle nate di Dio, del ciel sorelle, per quel gran chiostro e non puon farvi danno.

Di gemme ed òr a guisa di fiammelle in un fregiato panno èvvi Giustizia con altre tre, così vestite anch'elle.

Son quattro al dolce nodo d'amicizia: Fortezza, Temperanza e la prudente poi Fede in bianca stola e Pudicizia.

Quella tien alti gli occhi e va ridente col dito steso, e questa'i porta bassi e va sommessa e fugge assai la gente.

Speranza pensierosa e balda stassi; gode nel verde, come la sorore sua terza in roscio affretta i lievi passi.

Son tre germane: Fede di candore, Speme di tempo, Caritá, la terza, sol si nodrisce d'amoroso cuore.

Èvvi Pace, che tien in man la sferza di ramuscei d'oliva, con che scaccia tutte le risse e nel menar non scherza. Misericordia con Pietá sollaccia: hann'abito morello e questa e quella, d'un ragionar, d'un modo e d'una faccia.

vi è Veritade alfin con la sorella sua Sapienza, e a braccio vanno dietro l'altre, ascoltando ciò che si favella.

> Vestono azzurro, il qual si tiene al tetro e fosco alquanto, e di distinte in oro stellette è sparso innanzi, a' fianchi e retro.

Molt'altre son, ma non tra questo coro furono allor che Veritá sul passo fermossi a dir siccome in concistoro.

Una fra molte volte, cosí a spasso andando, avean parlato, queste dive del ciel lassú, quaggiú del mondo basso.

Ma Veritá, tacendo, con furtive orecchie udiva il ragionar a tempo or delle piante morte or delle vive.

Ruppe il silenzio e disse alfin: — Gran tempo fu ch'io potea parlar, e pur mi tacqui; ma dir il ver non troppo è mai per tempo.

So che, tacendo tanto, a voi non piacqui. Or piú non ammutisco, ch'a dir vero e predicarlo eternamente nacqui.

Noi siamo al punto di quel gran mistero, che delle idee nel barco fra' più eletti tronchi è disposto al principal impero.

Voi queste verghe e rami novelletti, onde a natura un bel poder riesce, ornate di bei frutti, ma non schietti, ma non sinceri, s'entro vi si mesce sul fiorir loro un vepre, una mal'erba, ch'affoga il buono ed in gran selva cresce.

Quest'è la sapienza dolce e acerba degli Aristotel vostri, stoici e Plati, cui non mi diedi mai, perch'è superba.

80

75

85

90

95

Pazza e superba, i saggi suoi privati di senno lascia, come lor scritture gli mostran esser orbi ed insensati.

Prendo a mirar talor le creature, e quelle piú di vostre doti altiere, di lettre, d'artifici e d'armature.

Veggoli andar chi gravi di bandiere, chi mostri a dito come saggi e dèi; ma senza me fûr ombre e larve mere.

U' son quei Scipi, Cesari e Pompei? u' quanti e quai di senno e d'arme andâro? u' li Zenoni, Socrati e Mosei?

u' son d'Egitto i maghi e chi solcâro tutto il mar dell'insania, mentre cani, talpe, cicogne e nottole adorâro?

Ben troppo ebber audaci piedi e mani per aggrapparsi all'ardua salita; ma risospinsi lor com'ebri e vani.

Fu sol per gloria in quei virtú gradita; e quant'era uom piú dotto universale, piú da me cadde giú senz'ulla aita.

Il caso di colui sol è mortale, ch'essendo di dottrina pien, ma cieco, ascender vuole più ch'affidan l'ale.

La Sapienzia (non costei, che meco vedete unirsi come a Febo il lume), quella che innalza il sopracciglio greco,

infin a qua soffersi; e il suo costume or io le impagherò non senza guerra, ché volar osa e scuote invan le piume.

Dacché per me Dio fabbricò la terra, che a sé sostegno sia, che a sé sia pondo, a questi di l'aspetto mio si serra.

Degno non fu di contemplarlo il mondo; però di scender giú son risoluta e farmivi vedere a tondo a tondo,

115

110

105

120

130

125

a ciò tra gente altèra e troppo arguta,
che, seminando errori, errori miete,
scusa non sia di non mi aver veduta.

Tu, Caritá, tu, Pace, v'accingete al venir meco in tanta nuova impresa; anzi voi, sore, tutte soccorrete.

145 Andiamo insieme ad una gran contesa.

Ver è che il tuo rigor, Giustizia, voglio,
finché onorata palma mi fia resa,
si stia frattanto chiuso in qualche scoglio. —

# CANTO IX

Conclusione delle virtú, e che la veritá tolga la croce.

Tosto che l'aversaria di menzogna

disse a Giustizia, troppo allor severa, che il suo rigor non le facea bisogna, alzò l'ardita fronte quell'altiera; - E perché - disse - senza lui ti metti a voler giú calar tra gente fiera? E perché i pravi e d'ogni morbo infetti, sendo persona eguale all'altre due, col mio rigore a te non sottometti? Ché s'a lui miri ed alle forze sue, egli fa tanto, che più dir non voglio, mestier quant'altra cosa all'opre tue. Ch'io il leghi alla catena in cavo scoglio non so pensare a che, se mi rimembra quel ricapriccio dell'uman orgoglio, quando, lá dove Eufrate un mare assembra, per gire al ciel fecero gran contesa quelli ch'avean le gigantesche membra. Ond'io, che vidi me si vilipesa e sí da lor stimata o nulla o poco, lasciai, per cui mandasti me, l'impresa. L'atto però non parveti da gioco,

d'angioli, ch'ésca son d'eterno foco.

Mercé il rigor, che chiuso or vuoi che dorma, si veramente il ventre allor si scalpe, quand'esso il guasto mondo ti riforma; siccome ai giorni di Noé, che l'alpe, per celse che si fosser, quel feroce mandò sott'acqua e fe' sbucar le talpe.

avendone poc'anzi esempio e norma

5

10

15

20

25

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

Non è parer mio, dunque, se la voce ho teco qual sempr'ebbi, che tu vada più presto a tôr che dare altrui la croce.

Non voler, no, ch'arruggini la spada quest'uomo, che tant'anni ognor più saldo segue gli errori e mai non torna in strada.

Piú che il carezzi, arrabbia e va sí baldo, va sí arrogante e pien d'iniquitade, che non gli duol, ma gode esser ribaldo. —

Stette a quel giusto dir la Veritade in vista quasi di cangiar sentenzia; ma pronto il collo abbracciale Pietade.

Prega per la gentil sua providenzia che all'animal degli altri più felice scenda, non con rigor, ma con clemenzia.

Speranza, de' mortai l'imbasciatrice, come quella che in tal disio verdeggia, tace e, tacendo, ascolta ciò si dice.

Non è fra l'altre tanta, ch'osar deggia muover in quella causa ivi parola, ma solo accenna Fede e la motteggia.

Fa cenno e la motteggia, ch'ella sola ottenerá co' prieghi, che il disegno sia fatto in quel che i miseri consola.

E tanto piú, che ad essa il manto e regno della Legge mosaica è per sortire, se alzata fia la Veritá sul legno.

Fede, ch'a tanto imperio avea da gire, fa d'occhio a Caritá, ch'usi sua arte e faccia gli almi ardori altrui sentire.

Fortezza con Giustizia tien la parte alla Pietà contraria, e a spegner stanno Prudenza e Temperanza il nuovo Marte.

Concordia e Pace assai tramesse fanno; come tranquille e facili madonne, or quinci or quindi componendo vanno.

40

35

45

50

60

55

Ed ecco stava dietro a due colonne di questa loggia un'umil feminella, che indegna tiensi usar con l'altre donne.

Ell'era d'ogni vil servigio ancella, dolce a vederla, senza orgoglio ed ira; ed ha con seco un'altra sua sorella,

70

75

80

85

90

95

100

la qual si batte il petto e tace e mira la terra, e d'acque il ciel, piangendo, impregna, e d'aura e vivo ardor, qualor sospira.

Misericordia corse lá, ché, avvegna fosser in rotti arnesi, non le sprezza, anzi sapere il nome lor si degna.

— Chi siete — disse — voi? Chi a tanta altezza vi consultò poggiar? Chi v'ange e sprona, ch'io veggo in voi giá l'ossa per magrezza? —

Risponde quella che piangea: — Patrona de' miseri mortali, abbiam riguardo venir ove fra voi si questiona. —

Cosí parlando tuttavia, col tardo pugno si batte e piega le ginocchia e pur a terra il rugiadoso guardo.

— Quest'è l'Umiltá — disse, — mia sirocchia, ed io la fredda e sciocca Orazione; lasciammo un'altra suora alla conocchia:

l'odiata Povertá dalle persone lasciammo al fuso, e a pena si mantiene. Venimmo due non senza gran cagione.

Nostra madonna e vostr'ancella, Spene, impose a noi che, posto ogni rispetto, venissimo qua dentro in tanto bene. —

Misericordia allor, che molto affetto tiene a Speranza, lor signora, vede starsi Compunzion nel costei petto.

Dálle la mano e la solleva in piede, dicendo: — L'umil pianto si è la rete, che piglia ciò che un cuor contrito chiede.

IIO

115

120

125

Non fuor di queste porte abbasso irete.

Io vel prometto per li nostri rai,
che vosco a salvar l'uom voi tutte avrete. —
Cosí diss'ella, e torna donde mai
non parte; e, benché sappia, intender cerca
per cui sia data la sentenzia omai.

Pur data è sempre ove union alterca. Conteso avean tutte alla Pace vòlte, ch'ivi suffragio a ben comun si merca.

Or, quando alfine Sapienzia molte ragioni addusse del voler paterno, furon le sante e oneste gare sciolte.

Giustizia e Pace con affetto interno e dolci baci s'ebber avvinchiate: sentille Pluto e ne tremò l'inferno.

Misericordia e Veritá, scontrate, giungon le destre e baci, e fassi patto di tôr la croce e giú posar le spate.

Fu dunque delle piante a quel grand'atto la maggior scelta, ov'era in minio ed oro il nome di Giesú scolpito e tratto.

Fan tutte l'altre a lei d'intorno un coro:

— Non ha qui a far Natura, in tanto incarco,
ma delle grazie solo il concistoro! —

Alfine un tanto pregio di quel barco in grembo a Veritá raccolto scende, fra le virtú di tutte gioie carco.

Maria, che in spirto i messaggieri intende, ch'a lei riportan: — Ecco fra le elette sue belle figlie il Creator descende! — gittasi a terra, e tutta si sommette; canta nel cuore sanza muover bocca.

Entra lo Spirto e in mezzo all'alma stette.

Sent'ella il santo ardor, che il cuor le tocca. Stanno e staranno sempre, come addrieto, chiuse le porte di si altiera ròcca. Quivi sol signoreggia il Paracleto,
ed introdotto vi ha quel Figlio bello,
che di virtú, di grazie è in mezzo al ceto,
le quali han giá composto un degno ostello
d'incorruttibil carne, ov'è corcato
Chi ha il ciel per scanno e terra per scabello,
l'altre sostanzie all'uno e l'altro lato.

10

15

20

25

30

### CANTO X

Opera della indivisa Trinitá e visitazione della Madre di Dio ad Elisabetta.

Con qual silenzio grata pioggia cade su molli dossi di lanosa greggia o su fresch'erbe gelide rugiade;

tal viene in terra cheto e non motteggia. Colui che i monti crolla fin sul fondo, qualor d'Olimpo i fulmini dardeggia.

Ben antedetto fu, che dal profondo divin consiglio il giorno del Signore siccome rubator verria nel mondo.

Non fôra dunque uscito l'uomo fuore mai d'intricato e cieco laberinto senza quest'uno e singolar duttore.

Tre le persone fûr, ch'ebber avvinto un corpo, un'alma, un Dio nel ventre santo e fattone uom di nostra pece tinto:

non di sua pece dico, ch'egli vanto sol porta d'incolpata e retta vita, ma vòlse di miserie il nostro manto.

Il Padre un'alma fe', la qual, vestita di puro corpo umano e preparato dal Santo Spirto, s'ebbe il Figlio unita.

Tutto ch'un sol Dio sia, non mai slegato in quelle tre ch'odi nomar « persone », pur ad ognuna un atto proprio è grato.

L'onnipotenzia il Padre in sé dispone, la sapienzia il Figlio, il Paracleto la caritá: pur tutto un Dio compone.

Cosí la veritá con l'almo ceto delle virtú fu l'aura, fu il semente di questo Agnel, ch'abbiam sí mansueto. In lui bontá verace, umil, prudente, temperata, fedel, giusta, pietosa, forte, benigna, affabil e clemente.

Ma sovra tutto in lui sta l'amorosa; e, se viver ti degna il cielo assai, vedrai stupenda e incomprensibil cosa.

A tanta invero ed eccessiva mai non travenir fui degno e men saperla fino a quei dí, che mal di lei pensai.

Credul fanciullo e ancor supposto a ferla fui di giudizio, allor ch'esser mal netta parvemi questa immacolata perla.

Pur anco voglio ch'una ti sia detta di mie sciocchezze, allor mostrata quando essa tornò dal nido d'Isabetta.

Or dunque un giorno quella, ripensando agli angelici detti, cosí parse starmi sospesa, ed io perché domando.

Ed ella a me: — Dio la sua grazia sparse in Isabetta sterile, attempata, ch'or pieno ha il ventre e appena può levarse.

Creggio che cosa le sarebbe grata se andassi a lei, oltre ch'onesta parmi, send'ella antiqua e ancor nostra cognata. —

Io le rispondo: — Chi può consolarmi più che veder Vostra Bontá contenta? anzi di me servirsi non risparmi! —

Cosí presto le acconcio una giomenta, quantunque indegna di sí altiere some; ma girsi a piè piú tosto s'argomenta.

Con una vecchiarella va, non come colei ch'ad esser ha del ciel reina, ma sposa d'un d'assai depresso nome.

Per vie montose e asperrime camina: fatica e sconcio alcun amor non stanca ed ogni incontro quanto può declina.

45

40

35

50

55

60

Non alla destra mai, non alla manca piega, ma dritta va finché perviene alla cugina sua canuta e bianca.

70 La qual, d'un seme tanto avendo piene le viscere, passato il sesto mese, ad incontrarsi al Re del cielo viene.

> Madonna, che la vede, in un cortese atto saluta quella; e con prestezza, d'amor sospinte, vengon alle prese.

> Del lor saluto mosse tal dolcezza, che l'uno e l'altro figlio, in dolce foco ardenti, segno fecer d'allegrezza.

Onde Isabetta, con tremor non poco, rapita dallo Spirto e in fiamme assorta, chiamò con suono ardito e non giá roco:

— Oh benedetta fra le donne! oh scorta fida delli figliuoli d'Eva, mentre sei del mar stella, sei del cielo porta!

Oh benedetto il frutto del tuo ventre! E chi son io? qual grazia in me, qual merto, che tu, di Dio la Madre, a me sottentre?

a me, ch'esserti serva pur non merto, perché tu entrar? Ed ecco al tuo Bambino saltella il mio, che tengo in me coperto.

Io dico, al tuo Figliuolo alto e divino il mio, cui l'esser suo da Quel deriva, tutto si rallegrò devoto e chino!

Ed oh beata te, che per la viva tua fede il desir casto or franco vola, naviga in porto ed ove torse arriva!

Tu Vergine, tu Madre, tu Figliuola, tu Sposa di quel Re, che l'alto incarco dell'universo ha in la sua destra sola! —

A tanto dir bassò Madonna il parco lume degli occhi e la parola insieme, dicendo: — Siamo giunti al nobil varco,

80

75

85

90

95

all'aspettato varco, dove preme
e fiacca il capo e tolto ha giá la palma
al Principe del mondo il nostro seme.
Però, mentre nel tronco mio s'incalma
senza partirlo un ramuscel sí degno,
lo spirto mio resulta e gode l'alma;
e ne ringrazio il Re dell'alto regno,
che dell'ancella sua l'umil desio
ha risguardato e scelto a un tanto pegno.
Di che da molte nazion son io

105

IIO

125

130

Di che da molte nazion son io per esser detta gloriosa Madre, e m'alzeranno sovra l'esser mio.

Gran cose fatte m'ha quel sommo Padre, il qual sol porta il santo nome, il quale gli umili toglie in ciel fra le sue squadre, ma col forte suo braccio atterra e d'ale spennacchia li superbi, acciò giú caggia crepato alfin chi troppo gonfio sale; al pover' affannato, che non aggia disagio e sconcio alcuno, porge aiuto

Felice tu, Israel, c'hai ricevuto quel tuo promesso giá tant'anni infante, che fu da' nostri antiqui antiveduto.

e l'empio ricco batte, che l'oltraggia.

Parlonne a loro tante volte e tante il mio Signore, e n'ebbe ancor novella il nostro padre Abramo e gli altri avante. — Cosí Madonna disse; e, come quella

ch'ama bassezza e dignitá refúta, mosse a servir, qual riverente ancella, colei cui rende onor l'etá canuta

10

15

20

25

30

#### CANTO XI

Congresso dei duoi fanciulli, l'uno santo e l'altro santificato nel ventre. Gelosia di Gioseppe.

Felicissimo albergo, e che sembianza (se d'esso agli abitanti metti cura) sol poté aver dell'alta empirea stanza, ove del mondo e d'ogni sua fattura entrato è l'architetto, e seco ha i santi duo principali dentro a quelle mura!

Giovanni avea passato giorni alquanti al sesto mese dopo, ancor acerbo, quando il Signor del ciel si vidde innanti.

Viddesi innanti l'incarnato Verbo, degnando a sé venir, che servo gli era, contro l'uso mortal vano e superbo.

Tuttoché in ventre è chiuso, pur la nera stanza raggiò nell'apparir del sole, e il grembo fu qual vetro a tanta spera.

Come di rose, gigli e di viole le piante, mentr'è freddo, ardir non hanno di fuore aprir la nuova loro prole;

poi, quando appresso all'alba vederanno spuntar Apollo, quelle rugiadose ai sostentati fior la briglia dánno: cosí Giovanni e molte altr'alme, ascose

cosi Giovanni e molte altr'alme, ascose sotto a quel tetto, e che veder non ponno mentr'ha sul viso a loro il velo Mòse,

nel sottentrar che fece il maggior Donno, splendor del sommo Padre e lume eterno, tutte saltar fuor d'ombra, notte e sonno.

Quante vi si trovâro, un dolce interno fuoco sentîro, ai freddi cuor disceso, ch'eran di Legge attratti nell'inverno. Ciascun saggiollo in spirto e stette acceso. Sol il Battista le due grazie ottenne, ch'oltre sentirlo agli occhi fugli reso.

Quali dal nido le anco mille penne battono i polli a lei, che gli empie il gozzo e per nudrirli ogni altro ben contenne; non men Giovanni, ancor in piume e rozzo, al vivo pan che il suo Signor gli apporta, guizza, gambetta e in ventre dá di cozzo.

Sente il materno spirto e sen conforta, ed a parole non mortali e sante d'affocati pensieri apre la porta.

35

40

45

50

55

60

65

Poi ch'ebbe detto, il sovrumano Infante, in grembo a Pudicizia e fra le dive sue grazie, stava dritto in su le piante; guata quell'altro, e queste ardenti e vive parole incominciò divinamente (Giován le ascolta solo e in cuor le scrive:)

— Tu, innanzi che giammai fosser distente le viscere materne ove t'informo, sempre mi fosti, com'or sei, presente.

Io son, né fuor di me fu alcun. Io dormo, e il cuor mio veglia in me. Nel ciel son Dio, qua in terra Dio ed uomo, il qual reformo.

Ecco, tu, liber d'esto umano oblio, per me santificato innanzi ch'esci di vulva, conosciuto hai l'esser mio.

A me sei fatto; a me nel ventre cresci; e fra le genti a me sarai profeta, che a me trarrai, siccome in rete pesci. — Giovanni a lui con voce mansueta: — Ah ah! Signor, ah ah! che in tal impresa mia pueril etá parlar mi vieta! —

Cui Cristo: — Il giogo mio non molto pesa; ch'ovunque t'invierò, tu, infante, irai, e fia la lingua tua dal mondo intesa.

75

80

85

90

95

100

Non le lor dure facce temerai, ch'io ti sto sempre accosto e ti do mano, qualor s'accingeran per darti guai.

Ecco, t'apro la bocca, e a man a mano parole vi ho formate; non tu muto, o a popol circonciso o dille a strano; acciò tu, baldo del divin aiuto, strugga, disperda, svella, pianti e dricci quel che in le spine fin ad or è suto; acciò le fredde voglie, i petti arsicci quelle riscaldi, questi ammolli e bagni e i molli troppo induri ed ammassicci; acciò con giusti detti e sacri bagni prepari l'alme, ed io, venendo appresso, il mal nel buono, il buon nel meglio cagni. — Cosí parlò l'eterno Figlio; ed esso, gentil suo precursore, in spirto alzossi e disse fuor quel ch'era dentro impresso:

— Insole, udite, e voi, popoli, smossi dal vero, sol tendete a me, ch'eletto da Dio nel ventre fuor di quel mi scossi! Post'ha la bocca mia, ch'alcun rispetto nel dir lo ver non aggia, e come spata radente il capo v'apra, il fianco, il petto.

Io di sua man sott'ombra fida e grata sono il suo dardo scelto, ed esso il prome, esso il rimette in fáretra dorata.

A me non ancor nato ha posto nome confatto all'esser mio fulmineo e baldo e che terrá superbia per le chiome.

Non contra borea ed aquilon più saldo stiè mai si forte quercia, com'io a' colpi degli empi farisei, del re ribaldo.

Non varrá lor entr'esser lupi e volpi, fuor pecorelle e semplici colombe; sará chi ipocrisia disnervi e spolpi.

Sará delle giá roche antiche trombe una sonora alfin, che introni e tocchi sul vivo i morti e cacciali di tombe.

Sará chi a sordi e ciechi orecchie ed occhi dia pronti a udir lo vero ed abbracciarlo, veder il falso, acciò non vi trabocchi.

Sará colui, cui fia bisogno alzarlo, me sminuire alfin, ch'io sono indegno, ed altri ancor saranno, di scalciarlo. -

Cotai ragionamenti non fu degno mortale orecchio udir, né esse madri sentian parlar nel proprio ventre pregno.

Io fra quel tempo, ad asce, a serre, a squadri 115 intento, in Nazarette dimorava, osservata cittá da' santi padri.

> Madonna, che me indegno molto amava, dalla cugina sua congedo tolse, ch'al parto in pochi di si avvicinava.

Forse vederla partorir non vòlse per lo futur concorso al parto novo, si che l'affetto a me benigna volse.

Io ben degno le fui che sotto giovo arassi come bestia i campi, mentre ver' lei di gelosia mi strinse il chiovo.

Ché, quando vidi lei tornar col ventre alquanto in fuor: - Ah! - dissi - creder deggio ch'a simil puritade adúlter entre? -

Altrui dirlo abborriva, ed era peggio; ché celato dolor piú forza piglia, e a questo l'infernal non ha pareggio.

La vicinanza nostra e la famiglia credean, come si crede, d'opra mia gravida lei, né vi torser mai ciglia.

Sol io quel succo amar di gelosia bevuto avea, pensando il di, la notte come da lei potessi tôrmi via.

105

IIO

120

125

130

Sospiri accesi e lacrime dirotte sorgean dal cuor distorto e cruciato, 140 né omai potea durarmi a sí aspre bòtte.

Ma il grazioso Dio, c'ha l'uomo grato di sovruman valor non mai tentarlo, me ne francò mentr'erami assonnato:

non assonnato no, ch'un simil tarlo non dorme mai né desto vuol star solo, ma il cuor m'era giá manco a piú cibarlo.

Mi vidi, ecco, dal ciel venir a volo un medico gentil d'acerbe doglie:

- Gioseppe - disse, - di David figliolo, 150 a che rifiuti l'innocente moglie? Non sai che il Re del cielo in lei vestito ora si sta di vostre umane spoglie?

> Ma gravidezza tal secondo il rito vostro mortal non è, ch'a' miei sol detti lo Spirto santo ebb'ella per marito.

Sposo sei giunto a lei per molti effetti, duo delli quali fûr: l'un per serbare la Vergine da iniqui altrui sospetti;

l'altro, ch'un mistier tanto singolare all'angel negro piú d'ogni etiopo, angel astuto, possasi celare.

Né dianzi al parto altissimo né dopo tu sarai degno, né altri, di tal donna. --Cosí dicendo sparve, e a tal siropo, di vetro, venni solida colonna.

145

155

160

### CANTO XII

La nativitá del Battista Giovanni. Discorso della grazia.

Da poi tre giorni a Zaccaria, secondo l'angelica promessa, il figlio nacque, ove il popol concorse assai giocondo.

Un tanto don celeste a ciascun piacque. Poi, giunto il tempo ch'al fanciullo tolta sia poca pelle, il padre non più tacque.

5

10

15

20

25

Il padre, ch'era muto, in quella volta che circoncise e nominò «Giovanni», con lingua ivi parlò spedita e sciolta:

— Sia benedetto, giorni, mesi ed anni il Signor nostro Dio, Dio d'Israelle, ch'a noi man porge in si vivaci affanni.

Alla sua cara plebe or dalle stelle redenzion apporta, e dritto il corno ha di salute all'anime rubelle.

Il corno del sant'olio nel soggiorno di David, servo suo, ci ha suscitato, dell'odor cui fia tutto il mondo adorno.

Di tanto voler far n'ha ragionato per bocca di quei santi, ch'egli elesse al profetar da ch'ebbe il ciel creato.

Salvarne per lor detti giá promesse dagli aversari nostri e dalle mani di quanti contra noi grand'odio impresse.

Molta Egli usò pietà coi parteggiani suoi, padri nostri, acciò che i sacri detti non sian del Testamento infermi e vani. In quel d'Abramo fra' più cari petti
fu posto un tal mistier con giuramento,
ch'avesse a uscir nei nostri giorni eletti;
acciò che a Lui noi, fuora di spavento
sendo da chi perseguon noi giá sciolti,
serviamo lieti e con pensier intento;
acciò che, in fede ed opre giuste involti,
ci appresentiamo al suo benigno aspetto
in tutti i nostri giorni, non che in molti.
Ma tu, mio figlio, ch'or sei nato, detto
sarai quel dell'Altissimo profeta,
ch'anderé sempre inpenzi al suo cornetto

ch'anderá sempre innanzi al suo cospetto, per dare alla sua plebe immonda e vieta nel puzzo de' peccati la certezza di lor salute, vita onesta e lieta.

Cosí di Dio le viscere dolcezza di pietá mosse, ch'Esso, d'alto sceso, visita noi, consola, incende, apprezza.

Il vero Sol d'Oriente vien acceso, per l'ombre sciôr col raggio suo vivace di morte a chi stan sotto il loro peso.

E cosí ognun di noi, ch'or palpa, or giace in tenebre, giá scosso a tanto Lume, drizzi le perdut'orme in via di pace! —

Cosí il buon Zaccaria, c'ha per costume il profetare, alle sonore corde sciolse di lingua ed alto stile un fiume.

Dico, poi ch'alla moglie sua concorde fu di nomar Giovanni il figlio loro, aprí la bocca muta e orecchie sorde,

e diede a noi quella canzon, che d'orolassuso è scritta, e noi quaggiuso sparsa l'abbiam di cantatrici in più d'un coro.

Era quella stagion fiammata ed arsa, che il sol verso Leon va tardo e pegro, stride la cicadetta e l'ombra è scarsa.

45

40

50

55

S'affretta il viandante asciutto e negro;
beve sovente ov'altri gli è cortese;
il pecorar si lagna afflitto ed egro,
col gregge suo di quel si fatto mese
si lagna e duol, ch'ardendo tutte l'ore,
sciugò le fonti e le moll'erbe incese.

70

75

80

85

90

95

Quando delle sacr'onde l'inventore nacque Giovanni a porger larghe vene, ch'empían gli arsicci petti di liquore, facciano ravvivar le morte arene, acciò che il nostro Figlio di viole e rose e gigli trovi l'alme piene.

Trovale, dico, insieme con parole nei petti sparso: ma chi presso segue, Egli sia lor la pioggia, Egli sia il sole.

La grazia sua non pur il nostro adegue peccato a noi, ma di gran lunga supri, il qual nel legno affisso vi si slegue.

Ch'ove abondâro furti, inganni e stupri ella vi abondi, cresca, sovrabondi, e di malizia il re se ne vitupri.

Vengan gli avari, osceni ed iracondi, micidiali, ipocriti, gelosi e quanti son d'infernal peste immondi, vengan in fede arditi ed animosi al Medico sol dato a noi dal cielo, che i vecchi morbi tolga e abominosi!

Dagli occhi del ver Mòse tolto è il velo. Vediamol d'or innanti a faccia a faccia, cedendo l'ombre al candid'Evangelo.

Tutti quest'uomo chiama, tutti abbraccia; uom nuovo, raro e non udito unquanco, ch'aperta tien la bocca, il cuor, le braccia: la bocca un predicar, di téma franco, il cuor un vivo ardor, le braccia dánno i seggi a noi del Figlio al destro fianco.

T. FOLENGO, Opere italiane - III.

Non so, Teofil mio, se pago t'hanno cotesti miei ragionamenti appieno: son io di quei, c'han poco e manco sanno.

Bastiti assai del vero il chiar sereno esserti cónto, di mie nebbie fuora,

e forse d'alto stil ne avresti meno. — Cosí Gioseppe in una e più d'un'ora

mi tenne a udir del nato Sol eterno e della scorta sua fedel aurora.

Io resi grazie al senso in lui paterno, ché sazio d'un tal cibo m'ebbe fatto, qual nutre il ciel, qual tosca il tristo inferno.

Poi similmente a lui narrai quell'atto veduto fra' pastori si distinto, che gli parve trovarsi dentro il fatto.

Cosí quel primo giorno a noi succinto dell'anno andò, ma con maggior profitto che in mille fole allor trovarsi estinto.

Lode al Signor, che, tratti noi d'Egitto, col fumo il dí, la notte con la fiamma scorge del Rosso mar per lo tragitto!

Fra tanto il sol calava e picciol dramma di luce ancor porgea. Madonna il Figlio riporta dentro e tienlosi a mamma.

Io pronto l'ésca ed il focile piglio, e, scossavi di selce una favilla, il zolfo accendo e a secche foglie impiglio. Qui servo alcun non è, qui non ancilla; fo quanto saccio, e più saper desio. Dissi mia colpa e non mancò chi udilla.

Composto il fuoco, alla città m'invio. Non lieve borsa m'era; compro alcune cosette in cibo a quel senato mio.

Da me fûr posti sull'ardenti prune minuti pesci, e, giunta l'acqua, il pane, tre ci aggirammo alle beate cune.

110

105

115

120

125

130

Madonna disse: — In noi, Signor, rimane l'impresso nevo del primier parente, che ci sommette a passion umane.

Or dunque alla tua grazia la presente mensa drizziamo; benedilla, o Padre, e dà'che al tuo convito finalmente seggiamo tutti fra l'empiree squadre! —

10

15

20

25

30

## CANTO XIII

Discorso della crudeltá dei tiranni contro i martiri. Profezia compiuta in Erode: « Non auferetur ».

Per concitar piú contra sé quell'empio e troppo allor pernicioso mondo, Giesú, di toleranzia sommo esempio, nacque, visse, morí sotto l'immondo e crudo imper dell'uno e l'altro Erode; ché in culla il primo, in croce ebbe il secondo.

Cosí poi volle e vuol ch'ovunque s'ode regnar tiranni barbari e superbi, nati ad incesti, uccision e frode,

lá un Pietro, un Paolo avventasi, né serbi rispetto alcun, sebben di sangue un guazzo riporti e rotte l'ossa e spenti i nerbi.

Sallo Sisto, Lorenzo, sallo Ignazzo; sannolo mille e mille e centomiglia, che forte improperaro al mondo pazzo.

E che dir puossi quanto sia vermiglia stata la faccia della terra ai sangui non dirò d'un'Agnese o pur Ciciglia, ma d'infinite simili, che gli angui d'odio, di rabbia in petto di quei tori schiacciaro, ed ei restar confusi, esangui?

Donne di quindici anni ebbero cuori d'acciaio contra orribili tormenti, se fosser stati tra moll'erbe e fiori!

Queste fûr torri inver, ch'a turbi, a venti, ad impeti di piogge, a fiumi ondanti ben fermi in Cristo avean lor fondamenti.

Cristo gli è pietra e scoglio, in cui lor pianti, lor ceppi, eculei, croci, sangue ed ossa fondâr quai marmi sodi ed adamanti. Cosí par qui, se Dio benigno possa servirsi ancor di pravi spirti a buono, mentre il suo campo in ciel ad or più ingrossa.

Fuoco e martello i fier tiranni sono, dond' Esso i figli suoi tramuta in oro e tuttavia se n'orna il proprio trono.

35

40

45

50

55

60

65

L'odio di quegli e il duol d'ogni martoro giovano si, che i torti nervi e piaghe gemme son or dell'immortal Tesoro.

Ma veggo in voi, signor, le voglie vaghe d'intender la cagion perché travía la musa e gir altrove par s'appaghe.

Io m'era con Gioseppe e con la mia a me tropp'alta e nobile Matrona posto a sedere a mensa e vi arricchía.

Udía fra loro ciò che si ragiona fra spirti buoni innanti a Dio, ciò c'hanno a far della commessa a lor persona.

Ed ecco altre materie fuor mi trânno o tratto pare avermi di proposto, che rittamente conte a me non stanno.

S'io fui col Salvator nei dí d'agosto, perché Sisto, Lorenzo ed altri nomo di quei del tempo assai da noi discosto?

Tal è d'istoria dignitá, che l'uomo, leggendo lei, siccome legger déssi, vive fin a' dí suoi dal primo pomo.

Molti e molt'atti lessi, anzi non lessi, ma vi travenni, vidi e da principio a Carlo quinto li aggio dentro impressi. Stipendio fei sotto Camillo e Scipio, poi contr'Ottavio col virile Bruto.

Però, signori, a voi quel c'ho veduto giá mille cinquecento e quarant'anni del Redentor, fu ordito e poi tessuto.

fin ch'al celeste Re mi fei mancipio.

75

Né esposivi per altro de' tiranni l'uso crudel, ché, per venire al peggio, di tutti è Erode falso e pien d'inganni;

il qual, dal mal possesso regal seggio temendo di cascar, cercò ch'estinto fosse Giesú: però dir lui qui deggio.

Leggesi che Giacòb, sendo in procinto per oggimai sbrigarsi a piú serena vita fuor d'esto nostro laberinto, con debol voce ed affannata lena levò la testa un poco, ed un sermone fece ai figliuoli, ed era udito appena.

Parlato ch'ebbe a Ruben e a Simone, ch'erano i primi, tutto riverente voltato a Giuda, il gran mistero espone.

— Figliuol mio — disse, — or fisso tienti a mente quel che del gran destin nelle radici sta fermo in esaltare il tuo semente.

Tu fia lodato sol tra' più felici dell'universo e in mezzo alle tue squadre le man terrai nei crini a' tuoi nemici.

Adoreranno i figli di tuo padre chi di te nasce altèro e forte Leo, per disgombrar le selve orrende ed adre.

Ma non verrá, se non quando l'ebreo popol un strano re terrá sepolto e, di regal, farallo vil plebeo.

Qualor, dunque, vedrai che il seggio tolto ti sia, datolo a strani, di' che viene quel tuo Promesso e d'indi t'abbia sciolto. — Simil parlar colui, che ingannò bene, per Dio voler, il frate, porse a Giuda; poi chiuse gli occhi spenti e fredde vene.

L'esterno re fu Erode, ch'ebbe nuda in braccio del buon Dio l'ingrata donna, supposta in tutto a quella bestia cruda.

80

85

90

95

Ma Dio, c'ha d'onor zelo e non assonna dopo lungo aspettar sferzate darne, lá su tuonò, qua giú vestí la gonna.

Lá su tuonò, piovendo non piú starne, non manna piú, ma guerra solo e peste; qua giú vestí la nostra umana carne.

105

IIO

115

120

125

130

135

Anzi, fatt'uomo, tolse in sé due veste: di leon l'una, e qui la pace atterra; d'agnel quell'altra, e qui vuol ch'ella reste. Scese leon, rompendo pace in terra; pace, qual tengon quei c'han negre l'ali; pace dannosa più d'ogni aspra guerra.

Dannosa era la pace tra' mortali, che sotto empio monarca si nudriva di gola, d'ozio e assai peggiori mali; ma di quel piú che Dio piú abborre e schiva, quel conficcato in noi con fermi chiodi, l'adorar un troncone e pietra viva.

Perché Satanno e i suoi, con mille frodi scorrendo i popol tutti e piú lo greco, spenser del divin culto i riti e modi.

Né Roma sol, ma tutto il mondo seco nuotava in questo abominevol puzzo, bestie adorando e mostri l'uomo cieco.

Ogni quantunque piccolo vermuzzo l'onore a Dio togliea per man d'un grave mastro, nelle cagion seconde aguzzo.

Tu sol, Giudeo, latríe sí lorde e prave cognosci vane, e in quelle non incapi, benché piú volte urtovvi la tua nave.

Furono in scherno agli altri le tue dapi ed osservati bagni; e a loro spettri rendean onore, a stercoli e priapi quei che del mondo tolser manti e scettri, dico quei Scipi, Gracchi, Sergi e Fabi, nati a dur' elmi più che a molli plettri;

150

155

quei ch'abbassâro parti, medi, arábi, galli, africani e tante umane gregge, vider le busche altrui, non le lor trabi.

Antenne avean negli occhi, e alcune schegge ivan schernendo come cosa odiata nei lumi tuoi, ché Dio ti die' la Legge.

Essendo nondimen tu sempre stata ingrata a Quello, o razza di giudei, sei degnamente a strani soggiogata; a quei d'Egitto, a persi e filistei. Alfin Pompeo ti trasse in Campidoglio fra cento e più onorati suoi trofei.

Cadesti sempre poi sol per tuo orgoglio ad esser gioco e scherno al mondo tutto, finché un bel porco ascese nel tuo soglio.

Fu Marco Antonio, autor di alzar quel brutto laido mastino e schiuma d'ogni vizio, nel santo tribunal da Dio costrutto.

Cosí punirti suol divin giudizio! —

## CANTO XIV

Qualitá di Erode ed avvenimento di tre magi d'Oriente.

Nel sacro, dunque, scanno ed onorato, ove un re degno e santo sacerdote dee star coi padri all'uno e l'altro lato, Erode sta, che de' vassalli scuote dagli occhi il sonno, dalle borse l'oro, dai cuor gli affanni, e pianti dalle gote. Erode sta, che a' fianchi ha concistoro di teste vòte, molli, effeminate, mandre di vacche e in mezzo il suo bel toro.

5

IO

15

20

25

30

Non uomo qui crudel, ma crudeltate sovr'ogni vuoi qual vizio fa soggiorno, a furti pronta e a sanguinar le spate.

Né artiglio mai né dente mai né corno il griffo, il porco, il tauro con orgoglio vibran sí certi a' veltri c'hanno intorno, come questo tirán dal crudo soglio fulmina pene alla mordente turba, che non può non dir fuora il suo cordoglio.

Qual rotto mar, quand'Africo lo sturba, vedi levarse al ciel, ch'altri lo scaccia del letto fuora e il fondo gli conturba; tal, misera Giudea, cui fu bonaccia in grembo a Dio sotto più chiari soli, hai chi ti sprezza, crucia e dá la caccia.

Ebbe costui da cinque o sei figliuoli, che l'improntâro assai, piú che di volto, di stupri, mal acquisti, astuzie e doli.

Ma due n'avea stampati di non molto legitimo metallo e pure nozze, da' quai temea gli fosse il regno tolto. Sicché alle forche obbrobriose e sozze d'ambi fe' don quel Polifemo ed orco, e a' corvi 'i diede impesi per le strozze.

Ben disse Ottavio, che di sangue sporco d'un altro suo figliuol non stato fôra quando l'avesse generato porco;

chiamandol « mal giudeo », che mentre onora sua Legge, non porcina mai gustando, sí ben la carne de' figliuoi divora.

Dovea quel giusto imperador in bando cacciarlo al tutto privo, ma sol era punizion decente al divin brando.

Or dal balcone un giorno questa fiera, stando a mirar lá verso ove il sol suole da mane uscire a ritrovar la sera.

vede lustrar lontan sott'esso sole un intervallo a guisa d'elmi tersi: suspica presto e seco se ne duole.

Pur punto non si muove, e, mentre immersi tien gli occhi coi pensieri in quella parte, vede gran gente, o medi o arábi o persi.

Non comprende però se sono o d'arte mercatantesca o ambasciador piú chiari o, quel che l'ange piú, guerrier di Marte.

Uomini alfin, cavalli o dromedari, sendo propinqui, omai discerne e vede, lupi cervieri ed animai piú rari.

Vengon parte a destriero, parte a piede. Rallenta il duol alquanto, come quello che, mal vivendo, al mal d'ogn'ora cede.

Rallenta il duol, ch'aver paura féllo quel d'arme tremolar. Posa, or vedendo cani di caccia e in lor più d'un augello.

Va lor incontro, in s'un corsier salendo, ch'avegna egli non sa chi sian espresso, pur onor pargli d'uomo reverendo.

40

35

45

50

55

60

Chiamasi dietro i grandi e il volgo stesso, ché tutti a forza vuol l'astuta volpe, per un passo che faccia, il seguan presso.

Fra morsi e punte d'infinite colpe vive chi mal di fuora signoreggia, ch'entro serve a chi gli rode ossa e polpe.

70

75

80

85

90

95

100

Mentre va, dunque, innanzi a tanta greggia, vede calar tre coronate teste

fra nobil calca che dal monte ondeggia.

Han loro verghe in mano; han loro veste fin a' taloni a modo de' nostr'avi; hanno di re le insegne manifeste.

Son tre canuti venerandi e gravi,
Gasparo, Melchiorre e Baldassaro,
giustissimi signori, acconci e savi,
sciolti d'ogni pensier crudel e avaro;
e di scienze tengon si le vene,
s'ognun fosse a natura segretaro.

Le gemme e l'oro vengon dalle tene della felice loro Arabia, ed anco son d'aloe, d'incenso e mirra piene.

Lá innanzi, dietro, all'uno e all'altro fianco, veggon del ciel i corsi e chiari specchi e san degli emisper qual ner, qual bianco.

Lá il sol augello, alli fiammati stecchi postosi ad arder, par che grazia impètre vestirsi nuovi vanni e porre i vecchi.

Han d'erbe e fiori, han d'animali e pietre, han d'altre cose assai notizia, e buoni a sciòrre i corpi ancor dall'ombre tetre.

Di fiamme, nevi, piogge, venti e tuoni, folgori ed archi, mari, fiumi e laghi san dire a pieno e d'altre passioni.

Però son detti da lor lingua « maghi »; « filosofi » da' greci; noi « saputi »; l'ebreo nomarli « scribi » par s'appaghi.

Lo clima lor felice ingegni acuti spira col seme a fonder de' sabei, donde s'acconcian tutti alle virtuti.

E, perché son confini alli caldei, per mastro ebber gli antichi loro Abramo, che padre fu de' padri antichi ebrei.

Esso adescò delle scienzie all'amo più nazioni, essendone perito da quel ch'ancor donolle al padre Adamo.

Or questi saggi, dunque, avean udito, veduto e letto cosa, che nel cribro volgon del senso ad alte imprese ardito.

Di Balaám lor mago han seco il libro; han diece e più sentenzie di sibille, tratte da quei che fûr portati al Tibro.

Sann'esser stato giá mill'anni e mille, veduto cose in spirto e detto e scritto, che nulla etá cosí stupende udille; cose d'un nuovo Re, che far tragitto

cose d'un nuovo Re, che far tragitto dovea di cielo in terra, e di divino fars'uom, come di Dio chiudea l'editto;

e che in Giudea vederlo fanciullino potean allor che lampeggiar vedranno stella di nuovo nel celeste sino.

Però, veduta lei, con fretta vanno servandola, quantunque assai remoti, per dirne a chi la cosa meglio sanno.

Voglion spiar da scribi e sacerdoti di Palestina ove quel Cristo nasce, ch'ardon veder ognor chini e devoti.

E se una stella non mentisce e pasce lor di speranza indarno, san di certo ch'Egli è giá mai nasciuto e dorme in fasce, e pregan un ben tanto gli sia aperto.

110

115

120

125

130

### CANTO XV

Ode Erode da' magi la cagione di lor venuta, finge esserne lieto, fa grand'onore ad essi e fa chiamare i dottori ebrei.

Non era esposta la cagion d'un tanto avvenimento ancor, né vi è fuor d'essi chi di saperla possa darsi vanto.

5

10

15

20

25

30

Erode, che lor vede a indici espressi esser di pace obbietti e non di guerra, gli accoglie, abbraccia e in cuor giá se gli ha messi.

Ch'avvegna egli sia degno andar sotterra, u' non mai vegga il sol, pur essa propria dignitá regia dá, quale non erra.

Sebben di giusto e pio voler ha inopia, di delizie non l'ha, ma d'esse a quelli versato è tutto il corno della copia.

Dentro la gran cittá nei piú alti e belli soggiorni gli ha corcati, ove in secreto si stringe un poco a ragionar con elli.

Or ode Erode alfin un poco lieto nunzio per lui; di che pien d'ira e sdegno, nol mostra fuor, mentr'è fra il chiaro ceto.

Poi, toltosi da loro, omai del regno non sospettoso men che per usanza, riporta un seno d'odio e téma pregno.

Ch'altri venga occupar la regia stanza forte gli par, se allor non vi provede, e finge, essendo traditor, leanza.

Sol con versuzia può ritrar il piede dal precipizio e pinger tal amore, qual a coperto mentitor si chiede.

Onda tranquilla e ciel sereno fuore apre nel lieto e simulato volto, ma di dolor tempesta dentro il cuore.

Fuor un ridente prato appar col molto e vario bel fiorir: ma, voi, fuggite, fanciulli miei, ché l'angue vi è sepolto!

Frattanto genti assai, come invaghite di novità, veníano alla cittade da ville, borghi ed oppidi partite.

Chi va, chi vien per piazze, campi e strade; ciascun è di veder tre re bramoso; cosa onorata e che di rado accade.

S'appara un gran convito e sontuoso, e tiensi dal tirán bandita corte, il volgo è piú che mai licenzioso.

Aperti in questi di stann'usci e porte; non è pertugio nel palazzo e tomba, ch'entro a guatar ognun non vi si porte.

Fansi piú feste, e l'aria ne rimbomba: qua vanno i pazzi ad incitar il toro, lá romper lance e teste a suon di tromba.

Tutto era fatto parte da coloro ch'intendon esser nato il Re promesso, non strano e sporco, ma del ceppo loro; parte fingon apposta giuochi, ch'esso finger lor fa, per chiuder il partito giá preso in cuore e ben tenerlo presso.

E, mentre ancor procede il gran convito, vi fa chiamar un volgo di dottori, ch'avean da lui pria la cagion udito.

Vengono quelli, e sono de' peggiori, ché raro avemo i buoni, e quei comparsi stan sulle strade e del palagio fuori.

Non per alcuna guisa voglion darsi con lorda nazione e che dissenta dai riti lor per non contaminarsi.

Stanno, dico, da venti mastri o trenta fuor delle porte, e attendon sulle strate infin che il Mose lor d'entrar consenta.

45

40

50

55

65

Or poscia che le mense fûr levate e i magi al re donâro alcuni pardi, venne un uscier, che disse loro: — Entrate! —

Entrano pettoruti a passi tardi, con toghe lunghe, mille inchiappi e bende, parendo lor che il mondo fiso 'i guardi.

Di queste e d'altre cerimonie prende quel sovraciglio lor, quella lor gloria, quel « tienti buon », che Dio sol buono offende.

Oh vani lor, che son fuor di memoria, se non in ciò, ch'ognun beffarli gode, mentre ventosi scoppiano di boria!

E, pur soggetti ad un villano Erode send'essi e degni star nel regio scanno, timida rabbia gli ange dentro e rode.

Quei re vecchioni appariscenti, c'hanno gran tempo fa negli animi concetto che pur gli ebrei sian quelli il tutto sanno, voglion mostrar il debito rispetto,

ponendo man all'onorande chiome; ma nol sofferse Erode in lor dispetto.

Ei sa per lungo esperimento come in quei sovente, c'hanno grido e suono, l'effetto poi non corrisponde al nome.

Altro ci vuol che dir: — Prelato sono! — chi l'uso vuol serbar dei santi vecchi, ch'or a fatica n'hai di mille un buono.

Aman d'esser nomati e d'esser specchi; d'occhi malsani e ventri son forniti, per non dir d'altro, di pagliuzze e stecchi.

E pur han cura che ciascun gli additi lungo alle piazze ed ove sia gran calca per satrapi di conto e in senno arditi.

Però non poco scema e si diffalca la fama alla presenzia d'un che, basso e vile, or per le gran cittá cavalca;

**8**0

75

70

85

90

95

OII

ch'ove difficil venghi un poco il passo, o ch'egli intoppa o ch'egli addietro torna, standosi nel suo termine e compasso.

Può assai tacendo, ch'alte ha giá le corna; e, quando parla, è mozzo; ché il dir lungo l'augello il fa che del pavon s'adorna.

Alfine, acciò sia detto ch'io ben pungo tant'uomo dotto, questo a dir vi basto: ognun, che il vede, chiama: — Ecco un bel fungo! — Questo medesmo a quell'ebraico fasto per troppa opinion di lor travenne: or ecco da chi sconcio vien e guasto.

Erode, come dissi, non sostenne che si levasser quei tre bianchi cigni a quelli corvi, c'han d'altrui le penne.

Seder doveano anch'essi, ch'a ciò digni lor grado 'i fa; ma sempre onrar spreggiamo quei, la cui vita dai maggior traligni.

 Signor — disser, — al vostro imperio, abbiamo delle Scritture assai visto e rivisto fin a quest'or dal padre nostro Abramo.

Dubbio non è, ch'occulto ed imprevisto gli oracol molti e le sentenzie molte dicon che in Betleém dé' nascer Cristo; e ch'Ei sí grande fia, ch'andranno accolte le nazion sotto il suo magno impero. Se questo è ver, son giá le carte sciolte.

Sciolte le carte son, se questo è vero; e vero esser pensiam, ché Dio non mente; poi v'ha degli anni l'osservar intero. —

Erode allor, che stringersi entro sente man fredda il cuor, si volge ai santi maghi e disse, in volto al duol non rispondente:

— Che indizio avete voi, che cosi vaghi siete di ritrovarlo, ch'un re tale sia nato, e oscuro star par che s'appaghi? —

115

120

125

130

Ed essi a lui: — La sopranaturale sua stella in Oriente apparse a noi, ch'altra non ha tanto splendor né tale.

Venere, Giove, Cinosura e i Buoi men lucidi miramo, e nuova aurora qui ver' ponente fanno i lumi suoi.

Però dei nostri noi confini fuora uscimmo a seguir lei, che ci scorgea per aspre vie senza mai far dimora.

145

150

155

160

Ma, tosto che toccammo di Giudea vostra l'estreme parti, ella disparse dagli occhi nostri e più non si vedea.

A noi disposti di trovarlo parse con securtá venir pel vostro stato, né tardi i piedi aver, né le man scarse. —

Erode a lor: — Non può se non lodato esser cotanto degno in voi disio.

Ite a cercarlo in qual vi piace lato.

Trovato che l'abbiate, intento è mio, quando vi piaccia un poco darmi aviso, venire ad adorarlo come Dio.—

Cosí quel falso disse in lieto viso; e quei, giá risaliti ancor in sella, venían in Betleemme all'improviso, quando di nuovo uscí la chiara stella.

### CANTO XVI

Figura della regina Saba, che andò da Salomone. Li magi entrano ad adorare ed offerire a Cristo.

Febo giá torna a riscaldar quel sole ch'a noi dá il caldo, il lume, il corso e quanto donde succresce l'universa prole.

Gioseppe ed io con esso lui, fra tanto che la gran Madre al maggior Figlio intende, da lor ci erámo allontanati alquanto.

Non oziose il giusto l'ore spende, ché in una sempre verde antica selva per nutrir noi fa più cosette e vende.

Qui ladro alcun né temeraria belva danneggiar suole, ove con lor armenti piú d'un bifolco a pecorar s'inselva.

Qui il santo fabro ed io con li strumenti fabrili ci trovamo; io mal perito solo a sgrossar, egli a pulir intenti.

Ma, giunta l'ora, poi, che l'appetito nativo in noi chiede ristoro ed ésca, seggiamo al nostro solito convito.

Pane, frutta, radici ed acqua fresca delizie sono e splendide vivande: raro si caccia a noi, raro si pesca.

Qua sempre armenti e gregge in copia grande vengono al mormorar delle vive acque; chi l'erbe pasce e frondi e chi le ghiande.

Benché gennaro sia nevoso, piacque pur a natura assai per tempo sciôrre e fronde e fiori ove'l suo Mastro nacque.

È fra' pastori alcun nato a comporre semplici versi, e a querci darli ed olmi, e chi li canta e chi ad udirli corre.

10

5

15

20

25

Son ei pastor si di memoria colmi, ch'infinite ne dicon si soave, ch'anco da lor esser lontano duolmi.

35

40

45

50

55

60

65

Quando sott'ombre e quando in pietre cave, concordan lor zampogne a voci vive, sebben né acuto san né tuono grave.

Suoi satiri, sue ninfe ed altre dive son gli angeli del ciel, non finti e vani. Oh misere città, che ne son prive!

Muggiolar vacche in boschi e latrar cani quant'èssi meglio udir, che in piazze e templi qua Bartoli gracchiar, lá Pietri ispani!

Chi vuol delle virtú ritrar gli esempli, virtú native ed entro l'uovo assunte, vada fra quei pastori e vi contempli, vegga lor opre ai documenti giunte, come son casti, sobri, puri e schietti, e legga poesie nei faggi punte!

Giá non fuor di ragion fûr essi eletti d'appresentarsi al gran presepio soli e d'amor riportarne colmi i petti.

Non hanno di Rachel quei buon figliuoli altro a temer in tanta lor quiete, che lupo o ladro qualche agnello involi.

Or dunque noi, sedendo a quelle liete fercole, udimo al monte voce tale, ch'obliar ne fe' lo stimol della sete:

voce d'un angiol, creggio, in pastorale abito apparso e postosi, s'un ramo solo, a cantar, d'un pino al ciel uguale.

Noi, fatti un poco a lui di quel ch'erámo vicini e occulti piú, per non sturbarlo, questa canzone ad ascoltar cen stiamo.

— Platani ombrosi e palme, e voi, che il tarlo né il tempo offende, cedri, e voi cipressi, udite il suono che cantando io parlo! 70

75

Volan le trombe, e quinci e quindi i messi spargon di Salomon le grazie, il senno: corron a udirlo genti d'ambo i sessi.

L'alta regina Saba, ch'ad un cenno corre di sapienza al vivo fiume (né in quattro etá gli ebrei cotanto fenno), stupisce al grave aspetto, al bel costume, al dir soave, al gran consiglio, al senso, all'intelletto, all'arte, al vivo acume.

Offregli l'oro come a re che immenso sta sovra gli altri, e come a sacerdote offregli mirra ed odorato incenso.—

Cosí cantando in leggiadrette note, cosa ci apparse che interruppe a lui la bocca piena, a noi le orecchie vòte.

Sferica fiamma e illustre in capo a nui fece più giri ed ampie rote; poscia fermò sopra il presepio i raggi sui.

Sembianza di gran stella avea, che roscia fa l'aria intorno come ardesse il foco: di che mi venne al cor subit'angoscia.

Senza pensarvi suso almen un poco, lá m'avventai, com'uom che vede a caso essersi appreso alla sua stanza il foco.

Era nel bosco il mastro mio rimaso, ed io, correndo nell'uscirne fuora, pien d'allegrezza fui, di téma raso, perché una squadra nobile, ch'onora tre re nel mezzo, d'oro e gemme ornati,

So che divinamente ivi guidati fûr da quel vivo lume, e, giá discesi di lor camilli, al Figlio son entrati.

veggo gir dove il nuovo Sol dimora.

Còrrevi la cittá, ché giá piú mesi ed anni e lustri e secoli passâro, che di tanto stupor non mai fûr presi.

80

85

90

95

100

Ma non però dietro ai gran saggi entrâro, ché all'uscio stan le consuete guarde: sol i tre re nel vile albergo andâro.

Stanno con ronche, dico, ed alebarde in sull'entrata del tugurio basso, che tutto dentro e fuore raggia ed arde.

105

IIO

115

120

125

130

135

Io, giunto alfine lá, piú che di passo giro alle spalle della nota stanza, ov'era scuro, e per veder m'abbasso.

M'abbasso curioso, e con baldanza non so se troppo ardita, ad un forame, sol per veder quell'inclita raunanza.

Veggo Madonna, posto giú lo stame, aver sulle ginocchia tolto il Figlio, sedendo bassa in candido velame.

Tien vereconda sempre in terra il ciglio, e il Bambin stassi ardito e fuor di fasce in un farsetto del color del giglio.

Io, nondimeno, in non so ch'astio e ambasce era mirando i re prostrati e chini toccar il bue, tant'ei vicino pasce!

'Ma sciocco me, che gli ordini divini, né quanto può lo Spirto, ancor sapea, ov'egli spiri, ov'egli afflar s'acchini!

Non di tre re tal maestá potea piegar un piè, non che gittarsi a terra, s'entro valor di Spirto non movea.

Il buono Dio, che in quel Fantin si serra, dramma di luce propria in quei vecchioni al primo entrar e vista lor disserra.

Essi, che, in legge di natura buoni, disposte avean assai le stanze interne, ov'entri quella e d'ombre i cuor sprigioni, nel porger di lor occhi alle lucerne

che il Fanciullin ha sotto fronte accese, videro un poco delle gioie eterne.

Però stan lor persone fuor distese,
l'anime dentro alzate, e veggon schietto
il perché Dio qui s'ombra in vil arnese.
L'asino, il bove, il ruinoso tetto
a lor son in quel punto un ciel aperto,
né tôrsi unque vorrían di tanto aspetto.

Alfin, siccome a Dio fatt'uomo e a certo re, sacerdote e che sostien martiro, salute universal, gli ebber offerto incenso, mirra ed òr: poi se ne gîro.

145

#### CANTO XVII

Vanno in Gerusalemme alla purificazione della Madonna. Costume della Legge.

Sí tosto che i tre maghi e le primizie dell'alme nostre incirconcise per le celesti offrîr le umane lor divizie, forse Madonna sen vaghi vederle? forse ne divisò le dita, il petto, le trecce ornarsi d'oro e fine perle? forse le venne in mente il duro letto del fien cangiar in piume al tener Figlio? forse comprarne un campo, un poderetto?

5

10

15

20

25

30

Anzi sa l'alta donna esser consiglio nel ciel, che dove Cristo il capo acchine non abbia proprio loco e domiciglio.

Di quei tre doni la cagion, la fine intende, abbraccia, la ripon nel cuore: il pregio lor terreno ha come spine; spine tenaci, ch'occupan l'umore, onde il buon seme ingravida, germoglia, e d'un sol n'esce un centinaio fuore.

Della vaghezza esterna lor si svoglia: me chiama in parte, ove, imperar dovendo, pregami ch'io dar l'oro a' pover voglia.

Senza pensarvi piú, tal cura prendo: faccione particelle, che in secreto fra le man d'affamati e nudi spendo.

Torna fra tanto a noi Gioseppe lieto, a cui Madonna e della stella narra, dei re, dei doni ed onorato ceto.

Il giusto allor giú mette l'ascia e marra, e in ginocchioni chiama questa voce:

- Venute son le genti, han dato l'arra!

Ben fosti, Donna, a prenderla veloce; or non piú ritrattar si può, ch'a loro il Figlio è debitor di sangue e croce.

Dieron l'incenso, diêr la mirra e l'oro, daranno l'alme a tempo, e noi daremo il Figlio ad essi in strazio ed in martoro.

Fra tanto a impier la legge tenderemo; l'abbiamo, com'ei volle, circonciso; or, per offrirlo al tempio, al tempio iremo.

Esso poi beffeggiato e alfine ucciso, dia nuova Legge e nuovo Testamento, da carne ed ombra e littera diviso. —

Cosí parlava il giusto, al ciel intento. Poi s'erge, volta a me facendo ch'io all'asinello ponga il guarnimento.

Faccio presto e fedel l'officio mio con tal fervor, ch'un animal si fatto, per tal soma portar, esser desio.

Sfrondo una verga e i vecchi arnesi batto e della polve scuoto, in cui bisogna seder Chi l'universo fece a un tratto.

E tu, vil uomo, e tu, lorda carogna, salire al ciel disegni, e il Re del cielo seguire in umiltá ti par vergogna!

lo ricercando vo di pelo in pelo quel suo destriero, e, s'ulla in lui mi spiace, o via la tolgo, o la ricopro e velo.

Va il giusto intanto ove sott'ombra giace l'altro animal pasciuto, il drizza e mena e ponlo in mandre, ov'egli si conface.

Ritorna poscia, e l'unica serena del ciel Imperatrice alfin s'asside nel basto; ed io, vedendo, il creggio appena.

Gioseppe le dá il Figlio, e nelle fide sue sante mani accetta il dolce incarco, né mai dal caro sen lo si divide.

40

35

45

50

55

60

65

Io di più cose in un fardel mi carco, ed al somier, ovunque ficca il piede, ho cura ognor d'agevolar il varco.

70

75

80

85

90

95

100

Va concio il buon somier, non sta, non riede; va, persevera e portasi la salma, che al portator perseveranza chiede.

Ogni fedele, accesa e devot'alma venga a seguirla nosco in guerra, ch'anco iremo seco alla vittrice palma!

Io non per piano, io non per monte stanco vengo farle servigio in quel viaggio; perdón le chieggio, se talora manco.

Poscia, siccome quel che pur sempre aggio pronto il desio d'intender le cagioni degli andamenti suoi, m'accosto al saggio:

al saggio e buono, anzi ottimo fra' buoni, Gioseppe accosto, ed umil prego ch'esso, cosí in andando, ad util mio ragioni;

e che un pensier fra gli altri ho dentro impresso, di saper donde avvien che vanno allora per purgar vizio non da lor commesso.

Risponde: — In ciò s'ammanta e s'incolora il sacramento, per tenerlo ascoso fino al prescritto tempo ch'esca fuora.

La Legge vuol che il mal contagioso, contratto nel consorzio maritale, immondo sia non men d'ogni leproso.

Però nasce un infante lordo, e tale l'ottavo di vien circonciso e appare purgato e lascia il fiele originale.

Sua madre in quei dí ancor non all'altare esce, come appestata, fuor di casa; poi, giunti i trenta dí, si va a purgare.

Or, benché questa Dea sia netta e rasa d'ogni quantunque piccola sozzura, quantunque fuor d'un carcer tal rimasa, 105

IIO

115

120

125

130

135

vuol Cristo nondimen ciò, che in figura di Lui sta scritto e in cerimonie posto, scioglier e seco trarlo in sepoltura.

Esso in tre di se ne sciorrá tantosto, giá ravvivato; ma di scritta Legge quest'uso sempre rimarrá nascosto.

Altr'uso, altri costumi, altr'opre elegge; viensi allo Spirto, al circoncider solo l'alme e purgarle e offrir del cuor le gregge.

Il pianto e degli eccessi l'astio, il duolo, il cangiar vita, il reformarsi dentro, saran di agnei, di buoi, di capre stuolo.

Ma siamo giunti alla cittade, al centro dell'ampia balla in piano posta. Ahi cieca, ch'or non vedrai quel Re, che a te vien entro!

Quel, che chiamasti e cerchi, mò ti reca la libertá; ma non la vuoi, ché troppo godi nel mal, troppo l'error t'accieca!

Tu viver pensi, e piú che di galoppo sei corsa a morte. Tu veder pur credi, e il lume hai sguerzo; andar, e il piede hai zoppo!

Esser ti persuadi sana, e i fedi tuoi membri van gli stomacosi vermi d'ognor pascendo dalla fronte ai piedi.

Però t'annunzio che non puoi vedermi nel fascio ch'or ti porta l'asinello, c'hai gli occhi al tutto spenti, non che infermi.

Porto di contrabando un mio fardello ch'or non ti paga il fio, né addurlo voglio nel tuo dotaggio, ch'entro evvi l'Agnello.

L'Agno ho qui meco, il quale più d'un foglio del libro, ove tuoi debiti stan scritti, per scontar viene e tôrti un tal cordoglio.

Ho meco il sol refugio degli afflitti, che per te scioglio e muovere non manca sol ch'a' suoi piè chiamar pietá ti gitti. L'Agnello ho meco, la cui lana bianca tonder porrai, ch'ei mutolo starassi: vendendo lei, da creditor sei franca.

145

150

E tutto d'òr e tutto fin darassi a te, che il compri vil, che il vendi caro; non intier no, ma rompilo e fraçassi.

Ponlo al macello, trânne il sangue chiaro; sangue c'ha sol virtú, chi'l bee, chi s'unge, sciôr ciascun membro pestilente e raro. —

Cosí parlava il giusto; e, mentre punge e accenna il somarel ch'affretti, entramo le regal porte, ed ove al ciel si giunge il ricco tempio, a por le salme andiamo.

## CANTO XVIII

Appresentasi il Salvatore al tempio. Cantico di Simeone.

Or giunti siamo a quel famoso tempio, ch'ad archi, aguglie, portici e teatri tolse giá il vanto e diede a lor l'esempio.

Dio l'architetto fu, che istrusse i patri, Mosé, Davíd e Salomone e quello che il ristorò poi gli anni torbi ed atri.

Quivi alleggiamo il dosso all'asinello di sí gravoso peso, avendo il mondo portato, mentre ancor portò Chi féllo.

Qui sulle porte, dentro, sopra e in tondo fra ricche e superbissime colonne va, vien, sta, corre, grida il volgo immondo: volgo non pur di mascoli, ma donne, ch'altre coi parti a collo, altre vi stanno a vender tele e rappezzate gonne.

Di quelle cose in quantitá qui s'hanno, che chiede il tempio e tuttavia le assorbe, e dei figliuoli d'Eli al ventre vanno.

Non son le viste nostre, no, tant'orbe, che non veggiam che sol Dio sente i fumi, ed Ofni ad epa piena il muso forbe.

Cosí d'altar si vide, al qual né fiumi né mar né selva puon rifonder tanto, che il concistor de' lupi nol consumi.

Cosi l'officio e ministerio santo degli svelti leviti mostran fuori porporee rose, e ortiche han sotto il manto.

Or qui Gioseppe compra fra' minori don, per offrir, due caste tortorelle, ché l'ascia non può darne de' maggiori.

5

10

15

20

25

30

Oh gran bontá, che il Fabro delle stelle, che il Pastor d'infiniti armenti e gregge e Chi fe' le ricchezze e che a noi dielle, vorria compir la da sé ordita Legge e non da offrir ha tanto, ch'ad un basso commune stato in parte almen paregge!

Io l'asinello ad un cert'uomo lasso

Io l'asinello ad un cert'uomo lasso con l'altre coselline; poscia insieme nel tempio andiamo tutti passo passo.

35

40

45

50

55

60

65

Or fra le rare grazie e più supreme una qui fece l'alto Padre al figlio d'un giusto sacerdote, che Dio teme.

Questi era Simeon, che, del consiglio alto celeste non ignaro, attende anch'esso il Redentor del lungo esiglio.

Lo Spirto santo è in lui, dal quale intende ch'è il gaudio d'Israel tant'anni atteso, e che il Signor del tempio al tempio ascende.

Egli, giá di cent'anni, tutto acceso era di pur veder il suo Signore prima che l'alma in morte avesse reso.

Ebbe tal grazia, ed ora a noi vien fuore dei sacri penetrali, più che puote frettando i passi, con senil tremore.

Vien, dico, l'imbattuto sacerdote, di quei che con roncigli alle caldaie non fanno assaito e l'han di carne vòte; di quei, ch'aver non aman le primaie catedre mai, né come bei pavoni trânno le code gloriose e gaie.

Viene a noi, contra, un di quei rari e buoni, ch'aspetta Cristo, come dee aspettarlo, nel tempio, non in speco di ladroni.

Vien fedel servo e giusto ad incontrarlo col ceto di buon'opre, non di pompe, fasti ed onori e altezze, e fuggir fallo.

Vien Simeon, e fuor dell'uscio erompe al primo aviso; non si fa superbo aspettar fuore, ma ogni indugio rompe.

70

75

Viene da lunge; l'incarnato Verbo cognosce ratto e, sé prostrando in terra, nell'adorar gli trema ogni osso e nerbo.

Poi s'alza ritto e del timor si sferra, e, d'amor spinto, togliel dalla Madre, e fra le man sel chiude al petto e serra.

Qui allegro e baldo gli occhi al sommo Padre leva infiammati; stassi un poco e tace; poi canta queste rime alte e leggiadre:

80

— Benigno mio Signor, giá se vi piace, me vostro servo, di tal grazia pago, secondo il vostro dir, lasciate in pace!

Quel Salvator, il qual io cosí vago fui di veder, giá con quest'occhi godo vederlo, e aver in queste man m'appago.

85

Rompasi omai questo mio fragil nodo: vostra mercé, Signor, vostra bontade, io il veggo, palpo e respirar qui l'odo.

Voi messo a queste nostre rie contrade l'avete, ad esser tosto nel cospetto de' popoli lor lume e chiaritade.

90

Cosí le genti allor, ch'avete eletto, fian revelate a gloria, onor e laude del popol d'Israel vostro diletto! —

95

Finito ch'ebbe il canto, giá non aude tôrsi del petto il groppo di sua vita, ch'or per lui solo resta, gode, applaude.

Poi, vòlto all'alta Donna, disse: — O attrita nel mar d'affanni e doglie navicella, o fra mill'archi e spiedi alma ferita; ecco, voi partorito avete, o bella

100

delle virtú lucerna, Quel ch'è posto in ruina di molti e omai flagella! Dell'alme il re Pluton, dei corpi Agosto, ambi in conquasso andranno per Costui, cui l'uno e l'altro regno fia supposto.

Le virtú, grazie, modi e detti sui l'arme saranno, donde il mondo espugne e merga i falsi dèi negli antri bui.

105

OII

115

120

125

O divin Re, che Dio ci dona ed ugne di caritá sí ardente e amor sí forte, che sosterrá per noi piú amare pugne!

Ecco, sí tosto ch'Egli entrò le porte di questa fragil vita, ad esser segno del ver, si gli procura bando e morte.

Tal ha sospetto gli sia tolto il regno, chi ucciderlo apparecchia, e dalle cune fia sempre insidiato fino al legno.

Donde voi, Madre degna, cui niune donne mai di gran lunga sien eguali, della sua croce non sarete immune.

Duro coltello, fra cotanti mali ch'Egli giá incorre, passeravvi l'alma e sentirete in lei colpi mortali.

Ma poi, risurta l'onorata salma del santo corpo suo, sciorrá l'inferno, e fra rami d'ulivo, alloro e palma trarrá noi suscitati al Padre eterno. —



## V

# ATTO DELLA PINTA



Caderá la tela e si vederá Iddio con tutti li ANGIOLI, che con tramezzo di vari instrumenti canteranno:

Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth! Pleni sunt coeli gloria tua. Osanna in excelsis!

Dopo dirrá Iddio:

Adorent eum omnes angeli!

Li ANGIOLI, chinando la testa con reverenza e con le braccia a croce, cantino:

Pleni sunt coeli gloria tua. Laudemus omnes angeli.

LUCIFERO, sdegnato ed insuperbito, si inalzi e dica:

Ponam sedem meam in Aquilone, et ero similis Altissimo!

Subito lo angelo MICAELO si facci innanzi e dica:

Quis similis Deo in filiis Dei? Exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui oderunt eum a facie eius.

E, dicendo le ultime parole, si volta a Dio, reverente e pronto ad exequire il voler suo. E dirrá Dio a Lucifero:

Quid dicebas in corde tuo: — Ponam sedem meam in Aquilone, et ero similis Altissimo? — Verumtamen ad infernum detraheris in profundum laci.

E subito Micaelo si revolga la veste e, scoprendosi armato, anderá ad assaltare a Lucifero, e si attacchirá la battaglia tra loro e tra li angeli boni e li angeli cattivi. E poi caschi Lucifero, e dietro a lui tutti i soi sequaci nel baratro. E MICAELO dica:

Nunc facta est salus.

E li ANGELI cantino:

Et virtus Dei nostri et potestas Christi eius, quia proiectus est draco ille magnus.

E MICAELO dirrá:

Laudate Dominum de coelis; laudate eum in excelsis!

E 1 ANGELI

Laudemus eum omnes angeli eius; laudemus eum omnes virtutes eius!

E doppo dirrá Dio:

Fiat lux et dividatur lux a tenebris, voceturque lux « dies », tenebrae vero « nox ».

Ditte queste parole, si darrá subito a la chiesa il lume, che sarrá stato fin qui occupato. E anderá Dio con li cori de li angeli per il cielo di quel capo de la chiesa a l'altro, cantando sempre li ANGELI li versi sequenti:

Pleni sunt coeli gloria tua. Laudemus eum omnes angeli; laudemus eum in excelsis! Laudemus eum omnes virtutes eius; laudemus eum in firmamento virtutis eius; laudemus eum in virtutibus eius et secundum multitudinem magnitudinis eius. Laudemus eum in sono tubae; laudemus eum in psalterio et cythara. Laudemus eum in tympano et choro; laudemus eum in cordis et organo. Laudemus eum in cymbalis bene sonantibus; laudemus eum in cymbalis iubilationis. Omnis spiritus laudet Dominum, quoniam in aeternum misericordia eius, qui fecit angelos suos spiritus et ministros ignem urentem.

E, mentre li angeli canteranno questi versi, arrivirá Iddio a quella parte del cielo che soprasta al talamo de la creazione, e, scompartendosi li cori angelici di ogni torno di quello cielo de l'altra parte, si volterá con la faccia a li spettatori; e in questo mentre compariranno tre angiolini de la sinistra sua e altrettanti de la destra, che si fermiranno a paro de li altri cori angelici. E in mezo al coro, un poco eminente, si fermerá Iddio a fare la creazione, dicendo:

Fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab aquis.

E subito si vederá comparire sul talamo un masso di acque, e li AN-GELI canteranno:

Extendens coelum sicut pellem, qui tegis aquis superiora eius; qui facis coelos in intellectu, quoniam in saeculum misericordia eius.

Dirrá poi Iddio:

Congregentur aquae, quae sub coelo sunt, in locum unum, et appareat arida.

E subito il masso predetto di acque si dileguerá e si vederá la terra arida, cinta di mare. E li ANGELI dirranno:

Qui firmavit terram super aquas, quoniam in aeternum misericordia eius. Laudate Dominum, de terra omnes abyssi, ignis, grando, nix, spiritus procellarum, quae faciunt verbum.

Dirrá poi Dio:

Germinet terra herbam virentem et facientem semen et lignum pomiferum faciens fructum iuxta genus suum, cuius semen in semetipso sit super terram.

E veggasi la terra germogliare li erbi, le piante e gli alberi. E scuoprasi il paradiso terrestre, e dicano gli ANGELI:

Montes et omnes colles, ligna fructifera et omnes cedri. Qui fundasti terram super stabilitatem suam; non inclinabitur in saeculum saeculi. Abyssus sicut vestimentum amictus eius. Super montes stabunt aquae.

E, finita questa lode, dirrá Iddio:

Fiant luminaria in firmamento coeli et dividant diem ac noctem, et sint in signa et tempora et dies et annos, et luceant in firmamento coeli et terrae.

E subito apparerá il sole e la luna, cantando li ANGELI:

Qui fecit luminaria magna, quoniam in aeternum misericordia eius; solem in potestatem diei, et lunam in potestatem noctis, quoniam in aeternum misericordia eius: laudate eum, sol et luna; laudate eum, omnes stellae et lumen; laudate eum, coeli coelorum; et aquae, quae super coelos sunt, laudent nomen Domini, quia ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt.

E, detto questo, dirrá Dio:

Producant aquae reptile animae viventis et volatile super terram sub firmamento coeli.

E subito si vedranno li pesci per il mare, e voleranno per l'aria li uccelli. E li ANGELI dicano:

Hoc mare magnum et spaciosum manibus; illic reptilia, quorum non est numerus, animalia pusilla cum magnis, illic naves pertransibunt. Super ea volucres coeli habitabunt; de medio petrarum dabunt voces. Qui facit mirabilia magna solus, quoniam in aeternum misericordia eius.

E poi dirrá Iddio:

Crescite et multiplicamini et replete aquas maris, avesque multiplicentur super terram.

E li ANGELI cantino:

Dominus Deus noster magnificatus est vehementer; confessionem et decorem induit, amietus lumine sicut vestimento.

Dopo dirrá Dio:

Producat terra animam viventem in genere suo, iumenta ac reptilia et bestias terrae secundum species suas.

Dette queste parole, salti de la terra ogni sorta di animale terrestre, e li ANGELI cantino:

Bestiae et universa pecora, serpentes et volucres pennatae. Saturabuntur ligna campi et cedri Libani, quas plantavit; illic passeres nidificabunt. Herodii domus dux est eorum: montes excelsi cervis, petra refugium herinaciis.

E dirrá Dio ciò che segue; con che, da quando incomincirá a dire, vadi abbassando fin dove ha da crearsi Adamo:

Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et praesit piscibus maris et volatilibus coeli et bestiis universae terrae omnique reptili, quod movetur in terra. E allora comparirá Adamo sul talamo, e con le genochie in terra adori il suo Fattore. E, stando cosi, canteranno li ANGELI:

Gloria et honore coronasti eum, Domine, et constituisti eum super opera manuum tuarum. Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et boves universas, insuper et pecora campi; volucres coeli et pisces maris, qui perambulant semitas maris. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum!

E dirrá poi Iddio ciò che segue. E, in questo mezo, verrá un angelo dal paradiso terrestre e condurrá Adamo in detto paradiso, dove si addormenterá supra del lato sinistro.

Dio. Non est bonum hominem esse solum. Faciamus ei adiutorium simile sibi.

E subito si vederá uxire Eva del lato destro di ADAMO, il quale subito si lievi in piedi e pieno di maraviglia dica:

Hoc nunc os de ossibus meis et caro de carne mea. Haec vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est.

Detto che averá Adamo queste parole, passeggerá con Eva nel paradiso. E Dio dirrá ad Adamo:

Ex omni ligno paradisi comede. De ligno autem scientiae boni et mali ne comedas. In quacumque enim die comederis, morte morieris.

Allora Adamo chinandosi a terra dinanzi la porta del paradiso, e cosí Eva, dirrá Adamo:

Gratias tibi ago, Domine, qui me de limo terrae ad tuam imaginem et similitudinem creasti, et ex ossibus meis mihi sociam dedisti.

E subito dirrá Dio:

Crescite et multiplicamini, et replete terram et subiicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus coeli et universis animantibus, quae moventur super terram. Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram, et universa ligna, quae habent in semetipsis sementem generis sui, et sint vobis in escam et cunctis animantibus terrae omnique volucri

coeli et universis, quae moventur in terra, in quibus est anima vivens, et habeatur ad vescendum.

E subito dirranno li angeli li versi sequenti. E, in quel mentre, Dio se ne salirà pian piano ne la sommità del cielo, in modo che, quando li angeli verranno a finire li loro versi sequenti, egli si trovi salito ne la sommità del cielo; e seco se ne anderanno ancora li sei angeli che sono de la destra e sinistra sua.

Angeli. Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia fecisti. Impleta est terra possessione tua. Omnia a te expectant, ut des illis escam in tempore. Dante te illis, aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate. Avertente autem te faciem, turbabuntur. Auferens spiritum eorum, deficient et in pulverem suum revertentur. Emitte spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Sit gloria Domini in saeculum. Laetabitur Dominus in operibus suis.

Il che finito, sarrá giá Iddio entrato ne la summitá del cielo, e serrato il caterratto di detta sommitá. E perciò comparirá il SERPENTE, che verrá a tentare ad Eva, dicendo:

Cur praecepit vobis Deus, ut non comederetis ex ligno paradisi?

A cui Eva responderá, dicendo:

De fructu lignorum, quae sunt in paradiso, vescimur; de fructu vero, quod est in medio paradisi, praecepit nobis Deus ne comederemus et ne tangeremus illud, ne forte moriamur.

E il SERPENTE dirrá:

Nequaquam morte moriemini. Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis, ex eo aperientur oculi vestri et eritis sicut Dii, scientes bonum et malum.

E da continente Eva piglirá uno di quei pomi e, magnandone, persuaderá Adamo a magnarne, dicendoli:

Ecce, introduxit te Deus in cellaria sua. Exultabimus ergo et laetabitur in eis. Veniat dilectus meus in hortum suum, ut comedat fructum pomorum. Amice speciose et vir mi, ostende mihi faciem tuam et comede fructum oculis delectabilem et

suavem ad vescendum, quem ego prius comedi quasi favum cum melle meo.

Ed avendo in questo Eva porgiuto uno di que' pomi ad Adamo, lo pigliará detto Adamo, lo odorerá e magneraselo; e subito si conosceranno essere nudi, ne averanno vergogna, e, cogliendo de li frondi, che saranno sotto de l'arbore, si copriranno con essi le parte vergognose, mostrando di stare sconfitti. E subito si intenderá Dio dire de la summitá del cielo, dicendo:

Adam, ubi es?

E ADAMO, chinato a terra, dirrá:

Vocem tuam, Domine, audivi in paradiso: et timui eo, quod nudus essem, et abscondi me.

E Dio dirrá:

Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno, de quo praeceperam tibi ne comederes, comedisti?

A cui Adamo responderá:

Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi, et comedi.

E dirrá DIo ad Eva:

Oua re hoc fecisti?

A cui responderá EVA:

Serpens decepit me, et comedi.

E subito dirrá DIO al serpente:

Serpens, quia fecisti hoc, maledictus es et inter omnia animantia et bestias terrae! Super pectus tuum gradieris, et terram comedes omnibus diebus vitae tuae. Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius. Ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius.

E da continente se ne anderá il serpente, e Dio dirrá ad Eva:

Mulier, multiplicabo aerumnas tuas et conceptus tuos; in dolore paries filios et sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui. Seque Dio, dicendo ad Adamo:

Adam, quia audisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno, de quo praeceperam tibi ne comederes, maledicta terra in opere tuo; in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae. Spinas et tribulos germinabit tibi et comedes herbas terrae. In sudore vultus tui vesceris pane tuo, donec revertaris in terram, de qua sumptus es, quia pulvis es et in pulverem reverteris.

Allora verrá un angelo con due pelle di agnelli, e darrá l'una ad Adamo e l'altra ad Eva. E, vestiti che sarranno, stando ivi l'angelo, dirrá Dio:

Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum. Nunc ergo, ne forte mittat manum suam et sumat etiam de ligno vitae et comedat et vivat in aeternum, mittatur foras!

E, detto questo, lo angelo con la spata in mano caccirá Adamo ed Eva fòra del paradiso; li quali, nel spacio che lo angelo tornerá nel detto paradiso, se intreranno in quella terra arida, e, allora canterá il verso sequente dinanzi la porta di detto paradiso, essi se ne andiranno.

ANGELO. Homo, cum in honore esset, non intellexit. Comparatus est iumentis insipientibus et similis factus est illis.

E subito comparirá la Natura umana, vestita di vesti, ne li quali sarranno depinti li quattro elementi, con velo negro in capo, che la copra fino a la cinta.

## NATURA UMANA.

Alta Cagion, che in un momento desti a le cose create ordine e stato, stabil Motor, fonte de l'esser vero, che ti pasci di foco e 'n foco alberghi, porgi l'orecchio e gira li occhi insieme a le dolenti mie parole estreme. Voce e lingua son io de li elementi e di quanto è quaggiú sotto la luna. Io sono, o Re del ciel, quella stupenda

opra de la man tua, la qual pur dianzi traesti fuor da la confusa massa: quando sul carro del tuo amor portato era lo Spirto tuo sopra gli abissi de la indigesta mole, or vaga e bella. Fûr le bellezze mie di cosi estrema, di si profonda maraviglia a l'occhio de l'angelica mente, ch'io talora le piacqui al par de' tuoi stellati chiostri; perché imagine son di quelle eterne idee, che, impresse dal tuo raggio, han vita nel sen de l'increata e prima Mente per l'altissimo Parto a te sol nato. Ma tra quanto crear giammai ti piacque dall'Antartico al Norte nel mio grembo. tu sai, Padre del ciel, che l'omo solo fu de l'opere tue l'ultimo colmo; perché, cinto di gloria e d'onor pieno, a la sembianza tua, lungi di morte, poco minor degli angeli il formasti, quasi un signor de l'universo in terra. Questi fu sol partecipe e consorte de l'immortalità, fra gli elementi: a questo sol fu destinato il cielo; come spron, che sovente il punga e mova, il desio di saper l'interne cause de le cose create e l'intelletto potente a penetrarle, atto ad unirsi col suo Fattor. E alfin volesti ch'egli, solo fra quanto scalda e gira il sole, fosse arbitro de l'opra eccelsa e magna, tutto creando a lui, lui per te solo. Il mondo un tempio, egli era il sacerdote, che de le glorie tue la notte e 'l giorno offrirti il sacrificio sol potea, perché sol te conosce e sol te adora.

Oggi è caduto, oggi è caduto, o Padre, questo gran sacerdote e fatto servo del cieco fato e del serpente antico. Oggi, nel trasgredir l'alto precetto, a l'iusto sdegno, a l'ira tua destina tutta la massa, ne' suoi lombi ascosa, del seme uman de la futura gente! Questa è la porta ond'oggi entra nel mondo, superbamente trionfando, Morte. Oggi il peccato al re de l'ombre dona l'imperio de la terra, e ne l'inferno registra di sua man l'obbligo eterno de l'immortal morir, che l'uomo ha seco. Veramente infinita è la sua colpa, veramente son degne le sue pene, e giusta veramente è la sentenza, o Autor de la vita! Ma potrai consentir ch'altri ad altro fin revolga questo miracol tuo, quest'opra altiera, questa sembianza tua, che tanto amasti? De le tue lode resonar l'inferno non potria mai; né cosa nel mio seno creasti, che lodar sappia il tuo nome. Chi solo il potea far, Morte ci ha tolto! Però sovviemme, alto Monarca, come tutto quel ch'egli è in Dio è Dio anch'esso, né mancare gli può, né si conviene. Son de l'essenza tua parti supreme (se pur ne l'unitá si trovan parti) con la giustizia la clemenza insieme. Queste leggiadre due vaghe sorelle fûr sempre teco, pria che 'l moto al tempo desse principio, e nel formar del mondo fûrno de l'opre tue fide ministre. A la giustizia hai satisfatto a pieno oggi conforme al temerario fallo,

e 'n questa parte la sentenza cadde. L'altra dormir non può perpetuamente, o Fonte di pietá, nel vostro petto; ma sará forza pur ch'ella si desti. Non perch'io sappia dir come né quando. ch'io non entro per me, senz'altra scorta che quegli alati tuoi corrieri ardenti, ne li infiniti mar, ne l'alti abissi del tuo profundo incognito consiglio: ma sol ti priego, o mio Signore e Padre, che affretti il tempo, e dal suo grembo tosto si vegga uscir quel desiato giorno che la clemenza abbia il dominio in mano Si vedrem poi de le divine grazie tutti i fonti versar, tutte le vene, tutti i tesori tuoi partir con l'uomo; perché, siccome nel formarlo hai vinto tutte le altre stupende maraviglie, nel riformarlo vincerai te stesso.

Finito che averá la Natura umana il canto recitato, compariranno tre re sopra cavalli, vestiti in abito regale, ed ognun di loro con un lapardiero. E primo dirrá re Salomone, cantando:

Cum quietum silentium tenerent omnia et nox in suo cursu iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, exiliens de coelo, a regalibus sedibus venit. Durus debellator in medium exterminii e terra prosilivit.

Finito che averá re Salomone, dirrá EZECHIA re:

Dominus exercituum Israël, qui sedes super Israël, ostende nobis misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis.

Finito di dire re Ezechia, dirrá re Ioas:

Dominus tuus transibit ante te et delebit omnes gentes has. Prophetam magnum suscitabit in medio tui. Subito compariranno tre regine in abito reale, sopra gamelli, con le loro insegne in mano; ed ognuna di loro portirá un lapardiero. E prima la regina Saba, con una stella in mano, canterá:

Verus est sermo, quem audivi in terra mea. Maior est sapientia tua quam rumor, quem audivi. Beati viri tui, qui stant coram te semper et audiunt sapientiam tuam.

Appresso dirrá Iudit con il teschio di Oloferno in mano, e canterá li versi sequenti:

Memento, Domine, testamenti tui et da verbum in ore meo, et in corde meo consilium corrobora, ut domus tua in sanctificatione permaneat, et omnes gentes cognoscant quia tu es Deus, et non est alius praeter te.

Dopo dirrá cantando la regina ESTER, portando un vaso in mano:

Memento Domine, et ostende te nobis in tempore tribulationis nostrae. Exaudi vocem eorum, qui nullam aliam spem habent, et libera nos de manu iniquorum.

Finito che averanno le regine, verranno otto profeti e otto sibille con l'ordine sequente: cioè dal lato destro de la nave, che guarda verso levante, comparirà il profeta Isaia e dirrà li soi versi; e appresso a lui verrà la sibilla persica da quella propria parte; e, detto che averà, dirranno de la parte opposita un altro profeta e un'altra sibilla; e cosi sequeranno sempre due da una parte e due da l'altra.

Profeta Isaia. Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet, et requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini. Ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emanuel. Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum et eligere bonum.

Finito Isaia, uscirá de la sua grotta la SIBILLA PERSICA, vestita d'una veste dorata con un velo bianco, cantando i versi sequenti:

Quae bestia conculcaberis, et gignetur Dominus in orbem terrarum; et gremium Virginis erit salus gentium, et pedes eius in valetudine hominum, et invisibile Verbum palpabitur. Appresso de l'altra parte uscirá il profeta EZECHIEL, e dirrá:

Porta haec clausa erit et non aperietur, et vir non transiet per eam, quoniam Dominus Deus Israël ingressus est per eam, eritque clausa principi.

Doppo uscirá la SIBILLA CUMANA, vestita a la romana, e dirrá:

Novus ab integro saeclorum iam nascitur ordo: iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies coelo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum desinet, ac toto surget gens aurea mundo, casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo.

Appresso uscirá Bacuc profeta:

Hic est Deus noster, et non aestimabitur alius adversus eum. Hic invenit omnem viam disciplinae et tradidit illam Iacob puero suo et Israël dilecto suo. Post haec in terris visus est et cum hominibus conversatus est.

Subito uscirá la SIBILLA FRIGIA con una veste purpurea, con le braccia ignude, con li capelli sparsi; e, mostrando con lo dito, canterá:

Il supremo Splendor, dopo che 'n cielo avrá fermato il suo real consiglio, percoterá con la potente mano de la terra i superbi e verrá excelso; e ne le valle infide un'altra e bella Vergine avrá dal ciel lieta imbasciata.

Finito che avrá la sibilla frigia, uscirá il profeta MICHEA e dirrá, cantando, in lingua ebrea:

Veatta Betleem Efrata sair leheiot bealfe zehuda mimecha li jetse mossel be Israel umotsau michedem mime olam.

Appresso uscirá la SIBILLA ELLESPONTIACA, vecchia, con una veste contadinesca, con un velo accommodato all'antica, e canterá:

Sopra le stelle de li eterni chiostri con amore gagliardo il Signor volse gli occhi beati a' suoi, perché nel tempo de la salute e de la pace eterna in questo basso e nuvoloso albergo nascesse poi da verginella ebrea.

Uscirá appresso ABACUC profeta:

Adhuc visus procul, et apparebit in fine, et non mentietur. Et si moram fecerit, expecta illum, quia veniens veniet, et non tardabit.

Appresso uscirá la SIBILLA SAMIA con una spada ignuda sotto i piedi, con un velo delicato in capo, vestita riccamente:

Ecce veniet dives et nascetur de paupercula, et bestiae terrarum adorabunt eum et dicent: — Laudate eum in atriis coelorum. —

Uscirá appresso il profeta AGGEO:

Adhuc unum modicum est, et ego commovebo coelum et terram a cardine, et movebo gentes, et veniet desideratus cunctis gentibus.

Doppo venirá la SIBILLA DELFICA, vestita d'una veste nigra, con i capelli avoltati ed intrecciati, con uno corno in mano:

Nascetur propheta, absque matris coitu, ex virgine; et ipsa erit virgo ante partum et virgo post partum. Qui vero ex ea nascetur, erit verus Deus et verus homo, et adimplebit legem Iudeorum, et suam adiunget propriam, et permanebit regnum eius in saecula saeculorum.

Appresso uscirá IOEL profeta:

Exultate, filiae Sion, et laetamini in Domino Deo vestro, quia dedit vobis doctorem iustitiae; et scietis quia in medio Israël ego sum, et ego Dominus Deus vester, et non est amplius, et non confundetur populus meus in aeternum.

Appresso uscirá la SIBILLA TIBURTINA, non molto vecchia, vestita di una veste di color rosato, con una pelle di capra sopra le spalle, con i capelli sciolti ed un libro in mano.

Nascetur Christus in Betleem, annunciabitur in Nazareth, regnante tauro pacifico, fundatore quietis. O felix illa mater, cuius ubera illum lactabunt!

Dopo verrá il profeta Sofonia, e dirrá in lingua ebrea:

Esir Jeova mispatai, pinna oievech Israel Jeova bechir betho lo tiri ragot baiom hahu jeamer lirusalaim al tirai Sion al irpu jadau Jeova eloaich beqirbech ghibor.

Appresso uscirá la sibilla Europa, giovane e bella, col volto splendiente, con un velo sottilissimo in capo, vestita d'una veste toccata di oro:

Veniet Deus altissimus et transiet colles et latices Olympi; regnabit in paupertate et dominabitur in silentio; et egredietur de utero Virginis sine commixtione viri, de Spiritu afflatoque sancto.

Finito che averanno i profeti e sibille, compariranno tutti insieme ad un tracto octo patri sancti, ed Eva con loro. E dirrá Adamo solo, con un ramo di pomo in mano, quel che segue. Nel fine de le quali parole canteranno tutti insieme i detti PADRI SANCTI:

Veni, Domine, et noli tardare.

Ed il medesimo si farrá, ne la fine del dire, ognuno di essi padri sancti.

ADAMO. Quare in perpetuum obliviscaris nostri? Derelinques nos in longitudine dierum. Converte nos, Deus, ad te; et convertemur in nova dies nostros, sicut a principio.

Doppo dirrá Eva, anco con un ramo di pomo in mano:

Peccavimus, Domine, et mandatis tuis non obedivimus. Sed da gloriam nomini tuo, et libera nos propter nomen tuum.

Appresso dirrá Noè con l'arca in mano:

Rorate, coeli, desuper et nubes pluant iustum. Aperiatur terra et germinet Salvatorem.

Dopo dirrá Abraam con un coltello in mano:

Emitte agnum, Domine, dominatorem terrae, de petra deserti ad montem filiae Sion.

Appresso dirrá Isaac con un fascio di legna in collo:

Oriens splendor lucis aeternae et sol iustitiae, veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.

Doppo, IACOB, con una scala in mano:

Non aufertur de Iuda sceptrum et dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit expectatio.

Doppo dirrá Mosé con le tavole de la Legge in mano:

Adonai et dux domus Israël, qui mihi Moisi in igne flammae in rubro apparuisti et in Sinai Legem dedisti, veni ad redimendum nos in brachio extenso.

Appresso canterá David re, con la lira in mano, senza sonarla, i versi sequenti:

Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum, quae a saeculo sunt. Libera, Deus, Israël ex omnibus iniquitatibus suis.

Ultimamente dirrá IoB con uno iogo in mano:

Quis mihi tribuat, ut scribantur sermones mei? Quis mihi det, ut exarentur in libro stilo ferreo et plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice? Scio enim quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et rursus circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum Salvatorem meum, quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt et non alius. Reposita est haec spes mea in sinu meo.

Finito che avirá Iob di dire, tutti li PADRI SANCTI canteranno in lo sequente mottetto, cioè:

Veni, Domine, et noli tardare; relaxa facinora plebi tuae; veni, Domine, salvare nos, quia de limo terrae formasti nos.

Finito che aviranno di cantare li padri sancti, si nascondiranno. E, cantando li angeli i versi sequenti, tutto ad un tempo calerá l'angelo Gabriello per annonciare Maria Vergine. E si vedrá Nazaret, e Maria Vergine dentro de la sua casa.

Angeli. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

E l'angelo Gabriello si volterá a Maria Vergine e gli farrá l'imbasciata, dicendo:

Ave, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.

Allora Maria Vergine con maraviglia mostri considerare e ricevere detta imbasciata con stupore. E l'ANGELO sequa, dicendo:

Ne timeas, Maria; invenisti enim gratiam apud Dominum. Ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus sedem David, patris eius, et regnabit in domo Iacob in aeternum, et regni eius non erit finis.

MARIA VERGINE, respondendo, dice:

Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?

E l'ANGELO replica a MARIA VERGINE:

Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum vocabitur « Filius Dei ». Et ecce Elisabeth, cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua; et hic mensis est sextus illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.

Doppo responda Maria Vergine:

Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum.

Finite queste parole, l'angelo Gabriello, fatta reverenzia a Maria Vergine, se ne saglirá in cielo con gran velocitá. E, aprendosi il caterratto che sta nel mezzo del cielo, si udirá un'armonia celeste di vari instrumenti e de voci, e scenderá lo Spirito sancto in forma di columba, cinto di splendore, e, fermatosi quasi vicino a la testa della beata Vergine, mostrerá segno di obumbrarla, e subito si vedrá circundata la Vergine di un lume di radii di oro. E scendendo in questo mezo li re da lor cavalli, e inchinatisi, con le regine scese da' camelli, con le genochia in terra, se ne anderá in cielo la colomba, ed essi si alzeranno in piede. E, stando cosí, comparirá la NATURA UMANA, vestita di bianco con fregi di oro, e tutta lieta dirrá li versi sequenti:

Celi, cagion seconde a quanto è in terra; Terra, madre commune a quanto ha vita; Vita, che giá passasti in viva morte; Morte, che triunfar sai de la vita; udite attente oggi scoprir le cose. Io son quella Natura e quella parte de l'universo, che immortale e santa

uscii di man del gran Maestro eterno. Caddi, mortal divenni e preda fui de l'inferno, fin tanto che nel petto del mio primo Fattor pietá destosse a riformarmi, a richiamarmi a lui. Fu stupendo lo effetto e fu sol degno de l'infinito e sommo Ben, che vòlse. Ma i mezzi, con che l'opra si condusse, vincon di maraviglia e di stupore le menti ancor dei suoi corrieri ardenti. Qual forza mai di lingua o d'intelletto potria spiegar, potria capir quell'alta incomprensibile unitá del santo Verbo con la mia carne e quella interna pace, che avranno i due contrari eterni in subbietto, che inchiuda esser uniti i due maggiori o più lontani estremi, che il gran cerchio divin cinga nel tutto? Qual angel piú vicino al primo foco potrebbe dire o penetrar giammai in qual guisa, in qual forma ancor si vede la radice del fallo oggi produrre il frutto de la vita, ed in che modo dal reo seme mortal gravida morte mora nel parto, e mi si faccia tanto chiara la notte de l'antico errore, che le tenebre mie portino il sole? Sol, che al sole dái lume e ai lumi lume, ch'è nel mondo esemplar e in questo nostro rotan felici i lor beati raggi, qual bontá, qual pietá, qual alto, santo, profondo, eterno, incognito consiglio mi fa veder si lieta e si felice, si necessaria la mia prima colpa, acciò, tremendo ancor, senta l'inferno che, ove il fallo abondò, la grazia abonda?

Non di vil fronda più coperto il nudo, de la iustizia tua mi represento al santo trono quando e tuona e chiama; ma, di candida stola ornata e bella, fregiata ancor di que' potenti merti, c'han le chiavi del cielo e de l'inferno, son vaga agli occhi del mio Padre eterno. Fa' dunque, mio Segnor, fa' che si oda per le sonore tue celesti trombe publicarsi la santa alta novella, tremenda ne l'inferno, in terra lieta, stupenda in ciel fra' tuoi beati còri, come, send'io da te si altamente ed eletta e purgata e assunta e unita, mi esalti si, che al tuo unico Figlio mi fai conforme e poco men che eguale. Vive fiamme di amor, angeli santi, di si alto misterio alti ministri, scoprite voi questi profundi abissi, fate voi resonar l'eterne lodi, rendete voi le grazie, eterni onori, coi santi vostri alti concetti immensi, con le tacite vostre ardenti lingue, con le alte voci del silenzio eterno!

Detto questo, si nasconderá la Natura umana; e, aprendosi il cielo, compariranno dui angiolini, che scenderanno con una corona in mano a Maria Vergine, accompagnati da tre angeli de la destra e tre altri de la sinistra, che cantiranno essi angiolini « O gloriosa domina! », ed alternamente con detti sei angeli, cioè un verso essi due soli ed un altro tutti otto, col tramezzo delli istrumenti che li sei angeli portiranno.

I DUE ANGIOLINI.

O gloriosa domina, excelsa super sidera, qui te creavit provide lactasti sacro ubere. TUTTI OTTO.

Quod Eva tristis abstulit, tu reddis almo germine; intrent ut astra flebiles, coeli fenestra facta es.

I DUE ANGIOLINI.

Tu Regis alti ianua et porta lucis fulgida. Vitam datam per Virginem, gentes redemptae, plaudite.

TUTTI OTTO.

Cui luna, sol et omnia deserviunt per tempora. Perfusa coeli gratia gestant puellae viscera.

I DUE ANGIOLINI.

Beata Mater, munere cuius supernus Artifex, mundum pugillo continens, ventris sub arca clausus est.

TUTTI OTTO

Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine, cum Patre et Sancto Spiritu in sempiterna saecula.

Finito questo inno, giá sarranno arrivati fin quasi vicino a Maria Vergine. E subito li re e le regine torneranno a chinarsi a terra, e cantiranno li RE lo sequente mottetto:

Laudate Dominum, omnes gentes, et collaudate eum, omnes populi; quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum.

Appresso canteranno le REGINE questo altro mottetto:

Iubilate, coeli, quoniam misericordiam facit Dominus: iubilate extrema terrae, quoniam redemit Iacob. Gaudete et laudate simul deserta Hierusalem, quoniam consolatus est Dominus populum suum et redemit Hierusalem.

Finito che aviranno di cantare le regine, comparirá in abito reale DAVID, e, sonando la lira, canterá il sequente psalmo, cioè:

Benedixisti, Domine, terram tuam, etc.

E, finito il psalmo, Maria Vergine intonerá *Magnificat*, a cui responderanno tutti li angeli, tutti i personaggi de l'albero, i re, le regine, i profeti, le sibille:

Anima mea Dominum, etc.

E sequiranno finché l'albero sará ito in alto; e, iunto al termino, si finisca di cantare con finirse il verso:

Gloria Patri, etc.

E questo è il termine e fine de la representazione de lo Atto de la Pinta, representato in Palermo innanzi lo viceré di Sicilia lo signor Marco Antonio Colonna, nel mese di marzo; viiii ind., 1581. Laus Deo.

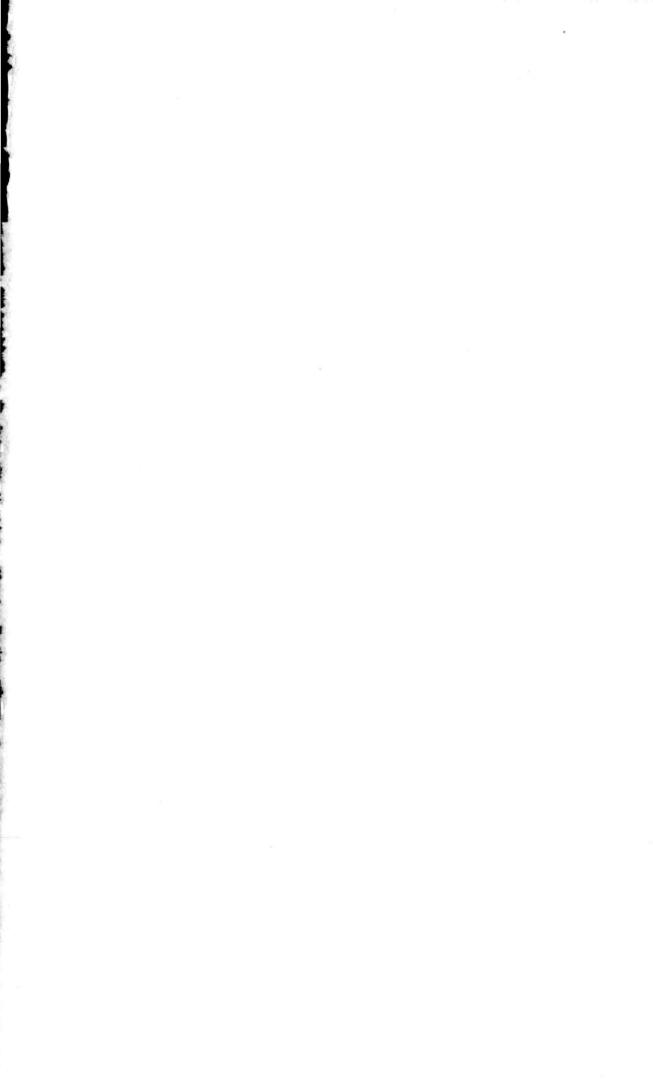

# APPENDICE

Dall' Hagiomachia.

## **PASSIO**

# SANCTI APOLLINARIS PONTIFICIS

5

10

15

20

25

Venerat a claris dominantem rebus ad urbem moenibus Antiochi, cui claudere limen Olympi et reserare datum (nova vis!) divinitus, heros. Hic, ubi tartareis ad veras cultibus aras dimovit multos et puris abluit undis, lucra inhians maiora, pium compellat alumnum, finibus a patriis vestigia cara secutum, si Galilaeus erat. - Quid spectas pergama celsa haec - ait - et Latiis frustra teris otia terris? Vade, salutiferae felix disgressus obito credulitatis opus, magni incrementa Tonantis perquirens late, nostrae sub imagine formae, atque Palaestinis errantem humanitus arvis ipsemet hausisti quem quondam et mira patrantem! Prima paludosae tibi sunt lustranda Ravennae moenia, primus ibi palans per devia pastor coge pecus, laesum Stygiorum fraude luporum. -Haec ubi dicta dedit, patrium suspexit Olympum, ac venerata tenens sublata tempora dextra, sedulus afflatus divini devocat ignes, et superos orat, nutantia coepta secundent. His simul aetherias concepit pectore flammas, fertur ovans in iussa, velut cum spiritus urget laxos pone sinus, volat acta carina per aequor. Ergo iter aggreditur laetus, licet imber ocellis profluat invitis; dominos post terga penates arvaque barbaricis linquit celebrata triumphis;

30

35

40

45

iamque aliud sentit clima, dum tendit in oram litoris Adriaci mollem tractusque benignos. Aureus occiduas sol declinabat ad undas cum procul exstantes licuit vix cernere muros, Thessalica fundata manu vix humida tecta. Consedit liquidi fessus Bedesis ad amnem, atque Irenei novus hospes militis aedes non humiles contemnit; ibi nova gloria fulsit, primitiaeque operum divinorum, prece lucem reddidit optatam puero stupidosque parentes lustravit simul et sacra circumtulit unda. At mox fama patrem, mirandi conscia facti, moenia ad ipsa vocat, curataque Tecla tribuni est. Et iam bis senos solers exegerat annos, caelestem pastor numerum quibus auxit et aras, cum duce Saturno increpitus, duxitque Dialis mysta sub aerium picta testudine templum. Ille hominis numen Cretaei despicit, atque: - Dicite, pontifices, hoc - inquit - quid facit aurum daemonis ante oculos? melius potirentur egeni. -Illi, indignantes, magno cum turbine ad undas seminecem aequoreas linguunt; ceu funus alumnis tollitur; herois lacrimis pia curat obortis.

seminecem aequoreas linquunt; ceu funus alumr tollitur; herois lacrimis pia curat obortis.

Ut pugil invictus primas ad proelia vires sensit, rursus adit pugnam, gens impia rursus hunc male multatum iussis a moenibus arcet.

Haud satis illius vegetat prudentia pectus; insano quisquis nescit quandoque furori cedere, et irarum praesens exaggerat ignes.

Ergo per Aemiliae praeco sanctissimus urbes,

ignaris reserabat opes melioraque sacra.

Consona queis tribuit quondam sua nomina ferrum moenia perlustrat, pandens nova dogmata et aras. gentis et etruscae te quondam, Felsina, princeps; nec tua contempsit, Caesena, invisere tecta.

Inde lares, liquidi quos aspicit amnis Aprusae, commonet, et late semen caeleste per arva

sponte exul, rediturus, iter divertit, et altas

commonet, et late semen caeleste per arva pinguia, caesarei Rubico qua conscius ausi labitur Italiae limes, spargebat anhelus. 70

75

80

85

90

95

IUO

105

Ut satis externis visus est sumpsisse laboris in studiis (illum neque enim mage abesse ferebat cura prior) notam redit opportunus ad urbem. Rufus, bis senis praesignis fascibus, altos forte dabat gemitus et sidera dura vocabat, quod dulcem natam praestanti corpore et ore ignaram thalami videat properare sub orcum, nec valeant docti succurrere scripta Galeni. Praesulis adventus simul ac perceptus, ad aedes ducitur oratum servis comitantibus altas. Vestibula emenso, nigrantiaque atria passu ingresso celeri, sonuerunt atria luctu: tantus et auditus gemitus tantaeque querelae, quanto te ad tumulum, mactanda Polyssena, mater luxit Achilleum, effigiem subitura caninam. Offert se pater, atque oculis humentibus infit:

- O nostri numquam tetigisses limina tecti, infauste infelixque senex, ingresse sinistris auspiciis! irata tuo pede numina sensi. Tu vitam, unde amens potui sperare salutem, subtrahis ante diem iucundaque lumina natae. Tu mihi cuncta brevi solamina tempore demis funereoque domum totam moerore replesti. Quae nunc aequipares tantis, quae praemia damnis? aut quo iacturam compenses munere, flendam aeternis mihi lamentis fletuque perenni? Heu! pereat vox illa, nimis vox improba, labris exitio prolata meo, qua arcessere iussi tardantem mortem, necdum laesisse volentem. Tristia lenibat viridis spes corda, supremis spes adsueta malis meliorem credere sortem, cum tenuem spirantem animam taciteque tuerer nutantes oculos: nec adhuc exhausta calore membra, thoro tamen nunc funus inutile torpet. -Talia conqueritur Rufus: cui consonat omnis tum domus: ante alios tamen afflictissima mater conduplicat questus, lacrimas, suspiria, planctus. At brevibus praesul dictis solatur anhelos:

 Parcite — ait — lacrimis, nec funebris ora fatiget iam clamor: sit certa fides, defuncta puella OII

nunc stabit rediviva: Dei periisse iubentis credite consilio, pietas quo caelica fiat clarior infidis: virgo potiore subinde sorte reviviscet, melioris munere vitae. Tartareis, inquam, dubio procul, excita ab oris nunc aderit sospes, iuris modo nulla paterni vis obstet praenosse Deum, amplectique volenti, per quem de Stygiis superis revocata sit oris. -Adnuitur: petitur lugubris morte recessus funereique thori, quibus exanimata iacebat virgo: manus olli tendit veneratus ad astra ipse pater duplices divina precamina mussans. Exin marmoreos contingens molliter artus: — Surge — ait — e tumulo Stygis: auctoremque fatere, virgo, tuum: nec vera sinu formidine condas. -Res mira! accessu mentis penetravit ad aures praesulis imperium: stetit et defleta rubenti ore: nec ulla manent veteris vestigia morbi. Haud secus ac colubri cum fervida tossica vincit vis nivis asperior, pigro iacet ille veneno, sibila non mittit nec promicat ore trisulco; quem si quis foveat miseratus forte sub aestu, protinus admittit vires reparatque vigorem. Vertuntur subito tristes in iubila luctus: et modo quae planctu, reboant nunc atria plausu. Exclamat pleno sed laetior ore iuvenca: - Hinc vani migrate dei numerosaque divum nomina, terrigenum toto indignissima cultu! Unicus ardentis Deus est dominator Olympi, fundatorque orbis debent cui vivida quaeque; intrepidi quem lingua senis canit inscia fraudis. Hunc boreale solum colat: hunc Garamantes et Indi occiduae Gades, Morini extremaque Thulae. Te vero, venerande pater, quo parcius aequem mille equidem satis esse reor mercedis, habeto munera (nec spernas) meme, quam fauce recepsti

cerberea: haud prohibent (causa est si iusta) parentes. -Cui praesul contra: - Averser cur regia dona? 145 proemia tanta? tamen cuius te plasma fateris addico virgo Deo: illi animam vitamque decusque

115

120

125

130

135

140

virgineum serva; dabitur super astra corona. -Virgine sacrata ritus temnuntur inanes: multaque diluitur caelesti aspergine turba. 150 Caesaris at simul haec ab delatoribus aures lividulis didicere, virum iubet extera pelli ilicet ad regna Ausoniis e finibus ille, si, perstans, renuat Tarpeia sacra tenere. Messalinus atrox data iussa facessit, et addit 155 imperiis auctor plagas sudanti ministro, verberaque ardenti perfundit fonte cruenta: sancta super duris allidit cautibus ora, dum facienda monet contrariaque improbat ultro. Tetra catenatum post haec in carceris antra 160 trudit, ut attenuet dimota longius esca. Quarta dies aderat, cum pabula caelica pastus (quem tamen exurie defectum prorsus iniquus crediderit iudex) ventosa per aequora fertur Illyrico exilio: quem tres, pia turba, ministri 165 consecuere: truces etiam custodia certi aethnica: naufragium quos partim liquit in undis iratis, partim servatos fluctibus atris ipse Corinthiaci pater illustravit arena litoris in fulva, trita quam apprenderat alno. 170 Nussiacos muros subeunt hinc passibus aequis; et pietas ducebat eo, pandendaque lippis vivida lux fidei; sed ridet Graeca voluptas sobria iussa: capit solum perlustrior humus; quem castigarat longis elephantia lustris 175 sana lues animo, nullis medicabilis herbis ulceribus scabies foedis mox cessit, adacto pontificis digito: nituerunt membra repente horrida nunc; qualis Syrus olim restitit unda dux, cum septena Iordanis lotus hebraei est. 180 Flumina Danubii magno certantia Nilo inde petunt, seseque plagis frigentibus addunt, aethereis facibus per Olimbae regna feruntur Sauromatasque vagos, quos succus pascit equinus, 185 Medorum sobolem. Thamyracae hinc moenia lustrant: ex quibus elapsi (nam barbara turba furebat) Threicios peragrant fines, loca proxima iusso

exilio: ac urbem taciti subiere Perinthi,

190

195

200

205

210

225

seminaque ignoti spargebant caelica vulgo. Attamen effigies mugitu pandit Osiris. Nam responsa diu consueta petentibus (etsi plurima, prae solito, mactatur victima, et aras largior infandas veneratur dextera thure) continet: inconsultam plebem ad tecta remittit. Vix tandem daemon statua sic hiscit ab aurea: - Ignoratis: agros vestros petreius alumnus ingressus, prohibet solitas effundere voces. Ouod nisi bistonia fuerit regione fugatus, actum erit, o populi vestro de numine fidi: nec fantem (ut quondam) vobis me audire licebit. -Ingentes strepitus attenta silentia rumpunt, et clamor quantus, miscent dum proelia campis agmina sanguineis catafracta, resultat in auras! Plebs indocta furit: mora nulla, inquiritur urbe mox pater: offensum (visu miserabile!) raptant impete barbarico, vix percontata morarum tempora vel causas, aut quem contendat in orbem. Neve viro sileant consulti oracla Serapis, stirps Diomedea edomitos hastilibus illos saevius Ausoniam tendenti carbasa versus navarcho mandat patriis abducere terris. Est data sic illis redeundi occasio et oras cernere sic Italas, ac scindere stagna paludis lenta Ravennatis, subiisse et Thessala tecta. Officio pater ipse piis exceptus honoro est: turba inimica Deo, contra, indignata tumultus

215 excitat insanos verbis odiumque refundit praestantemque virum idolis pervertere duris

tentat ab integro ductum Titanis ad aras non sine verberibus verbisque tumentibus ira. 220 Ille sed (effusa prece) templa profana fragore diruit horribili: Phoebi simulacra ruina trita gravi cecidere; chaos discussa profundum larva petit maerens: nec paucos lapsa repente

collidunt delubra: iacent occulta sub altis corpora ruderibus magno educenda labore. His excita magis plebes trahit improba Tauri

iudicis ad sedes plectendum morte severa. Is proceres cogit palatia ad alta liburni clamosi sub voce, patri dehinc talia fatur: 230 - Nunc, age, cane senex, hiscas formidine dempta: sed neque nobilium mendacem lecta virorum audiat ista cohors: edissere vera petenti unde tibi vis tanta subest, ut mira potenter ostentes populis? quae formidanda deorum 235 sacra tamen renuis: quorum subvertere verbis fana queas: casu veneranda infringere signa. Pectore numen inest? seu vis divinior illis? Semideis saltem vel de terrestribus unus qui caelo indignus medium sortiris honorem 240 in terris: humana tamen consortia sectas? Talem ego censuerim, nisi mox sententia mentem verterer opposita, humanis te posse flagellis quod laedi intuear, subdi mortalibus ausis. -Cui praesul contra: - Illustris vir et optime iudex, 245 absit ut ipse Deum tumido me pectore fari ausim, meque supra mortalem tollere sortem. Hos fastus, tamquam nefas mihi credere dictis contingat blandis numquam, quos conspicis artus numinis inserti nihil in se condere credas. 250 Solus Olympiaca Christus qui regnat in arce, cuius gesta cano, quem spretis esse sequendum assero numinibus, pleno de flumine guttam, lumine de immenso radium super arida fudit corda, olim vestrae simili caligine operta. 255 Ille patrat quaecumque stupes ille enthea mira me medio: nam sola satis fit mentio fidis. Illo per vestros circumferor auspice fines: cuius et accessi iussis, ut averna fugarem 260 ex his sacra plagis, structis caelestibus aris. - Huius si virtus, si tanta potentia certa est, lumina finge meo, testato nomine tantum nato - Taurus ait, - quem olim materna perfudit alvus in has gratas frustratis usibus auras: 265 iamque novos cultus didici, iam cetera tempsi, indubiumque Deum fateor: sin irrita verba, cassa fide blateres, merito plectaris in igne. -

Annuit Issaeus pater: accitoque potenti nomine, dat puero mox lincea lumina, quondam mater in has gratas quem nullis usibus auras 270 ediderat, stupuere patres et mobile vulgus. Laetitia ipse nova miscet miracula Taurus, ac domita addit colla iugo: verumque fatetur sponte Deum patremque suo veneratur honore. Bis geminos placida sub pace peregerat annos 275 pastor honoratus: caulas et fecerat amplas, ereptis ovibus Stygiorum fauce luporum, sopitos cineres subito cum suscitat irae pontificum furiis Erebi stimulata caterva: 280 inque virum senio curvum capuloque propinquum, acrius invehitur: regique est questa Latino insontis fera fata ardens, qui sceptra Neronis impia adeptus erat, postquam iustissimus in se extitit ultor, atrox aliis, iubet ille repelli illaesum mitis: - Non est ulciscier - infit -285 numina fas homini: si qua est iniuria, poenas sument ipsa suas. - Agitur Demosthene causa iudice at interea, quo non immanior alter aut execrandis divum coniunctior aris. Is semel astanti sic intonat ore superbo: 290 - Delirans quid adhuc, senior, per inania ferris, nescio quos ritus memorans, nova somnia, et orbi dogmata inaudita: atque altaria sancta deorum postergare monens, hanc totam fraudibus urbem decipis ipse tuis? iam iam resipisce, deosque 295 placato primum laesos: plebemque subinde artibus illusam olim, sanior ordine verso dedoceas vanos monitus, mala iussa recanta. -Olli rariloguus dedit haec responsa locuto: - Istinc fastus eat (si teste profamur Olympo), 300 censura nihil hic gessi dignumque pudore. Quae monui, monuisse velim, neque poenitet: ulla sancta retractabo quanam formidine dicta? Quod si tanta tuo versatur pectore divum dure superstitio, condignas crimine poenas, 305 ipsa sine ut capiant: nostro sin sanguine gaudes, en effeta truci tormento membra secentur:

|     | si facias, iteri tribuis compendia nostro,                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ac optata diu festinas proemia coeli.                                                  |
| 310 | At tibi (ne plaudas: nec linqui tristia ducas                                          |
|     | facta impune Deo) Phlegetontis flamma paratur,                                         |
|     | debita sacrilegis cultoribus, inscia claudi                                            |
|     | His malis accensus iudex, male Caesaris implens                                        |
|     | magnanimi mandata, virum sub rupe recondi                                              |
| 315 | carcerea imperitat: centarcho cura reclusi                                             |
|     | traditur: ille deos iamdudum exosus inanes,                                            |
|     | alta mente fidem servans, ait: - Inclute praesul,                                      |
|     | cur iuvet innocuum crudeli occumbere fato                                              |
|     | et iucunda patris tolli solamina nobis?                                                |
| 320 | Consule tot votis: venerandae parce senectae:                                          |
| 320 | vive: hinc liber abi, nec te cupientibus aufer! —                                      |
|     | Vix egressus erat, urbis cum limine in ipso                                            |
|     | (senserat effugium siquidem, noratque per umbras)                                      |
|     | fulminea rapitur tanto clamore caterva,                                                |
| 325 | quanto non rapuit pubes Troiana Sinonem.                                               |
| 323 | Haud secus ac urbis mittentem incendia tectis,                                         |
|     | hostibus aut patriae prodentem moenia si quem                                          |
|     | deprendisset; atrox lacerat, trahit, urget anhelum,                                    |
|     | poplite debuerat quem suspexisse recurvo.                                              |
| 220 | Ictus ingeminat: caeditque senilia membra                                              |
| 330 | fustibus insolitis stygio repleta furore.                                              |
|     | Iam cruor extillat; fracto patet osse cerebrum,                                        |
|     | O pietas, o certa fides, quam tramite duro                                             |
|     | •                                                                                      |
|     | ducitis et iustos caelo, quantoque labore!                                             |
| 335 | Exanimis praesul collisi corporis impos<br>fertur alumnorum lacrimis manantibus ulnis: |
|     |                                                                                        |
|     | pro quibus hic potuit septem superesse diebus                                          |
|     | extremo patris functurus munere: porro                                                 |
|     | lumine Apollineo radiantior advolat astra                                              |
| 340 | spiritus: at tritos longis impulsibus artus                                            |
|     | visceribus terrae gelidus timor occulit atris                                          |
|     | classis in oppidulo, quos saxea continet arca.                                         |
|     | Terga Clenaei pressabas, Phoebe, Leonis,                                               |
|     | mense, dedit sua cui quondam pronomina Caesar,                                         |
| 345 | antistes subiit coeli cum lucida tecta.                                                |

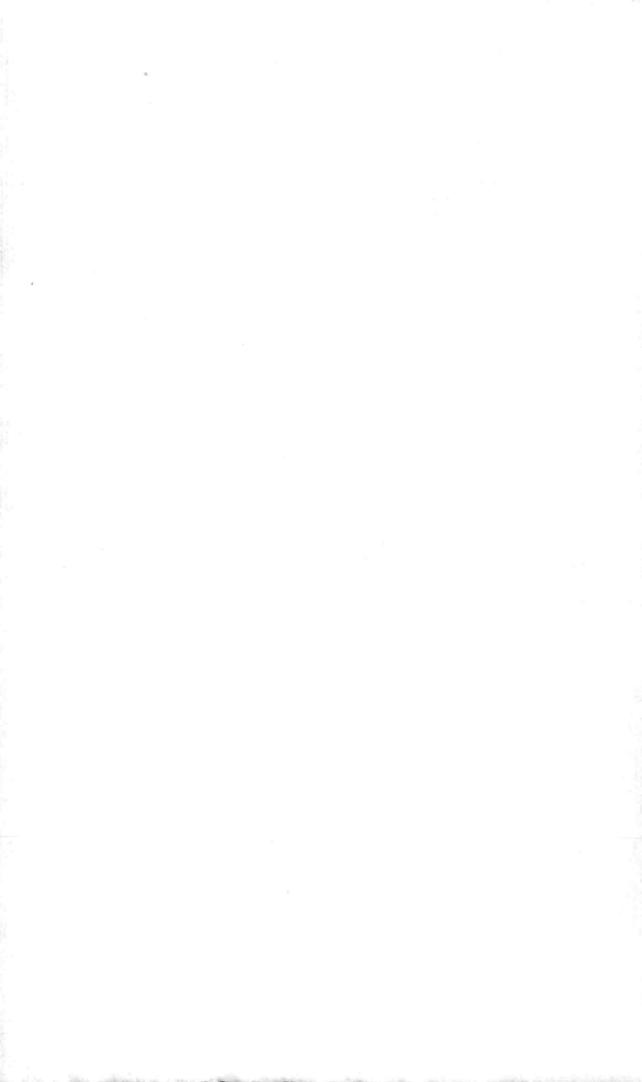





#### ORLANDINO

Le edizioni dell'*Orlandino* (compiamo con l'indicazione delle ultime, l'elenco datone dal Brunet, *Manuel*<sup>5</sup>, II, 1319-20, dal Grässe, *Trésor*, II, 609 e dal Melzi-Tosi, *Bibliogr. dei romanzi e poemi cavaller. ital.*<sup>3</sup>, Milano, 1865, p. 191) sono le seguenti:

- I. Orlandi- | no per Limerno Pi- | tocco da Mantoa | composto; e in fine: Stampato in Vinegia per Giovanni | Antonio e fratelli da Sab- | bio. MDXXVI (rarissima). Le parole, con cui termina la c. 92 (ultima del volume): « Segue il Chaos del | medemo authore », non indicano (come parve al Brunet) che nello stesso anno siasi dovuto pubblicare il Caos, che in taluni esemplari dell' Orlandino del 1526 è effettivamente rilegato nello stesso volume; giacché è noto che il Caos fu primamente edito nel 1527. Dalle medesime parole, invece, noi dobbiamo dedurre che si tratti d'una réclame anticipata, come si usa di continuo oggidí; e in quelle poche copie del primo Orlandino, che lo portano, dovette il testo del Caos essere aggiunto posteriormente, per comodo del lettore, in una unica legatura.
- 2. Una ristampa della precedente è quella impressa a Vinegia, per Gregorio de' Gregori, 1526, in 8°, di cui ci dá notizia soltanto il Fontanini-Zeno, *Bibliot. dell'eloq. ital.*, 1, 302 n. Oggi è irreperibile.
- 3. Orlandino qual | tratta d'arme e d'amor per Li- | merno Pitocco da Man- | tua composto. Et con | gratia novamente impres- | so. MDXXVII; e in fine (c. LXVI): « Impresso in Arimino per Hieronimo Son- | cino: ne l'anno del Signore | MCXXVII » (cfr. G. Manzoni, Annali tipograf. del Soncini, Bologna, 1885, IV<sup>1</sup>, 125). Rispetto alla precedente, è mutila: manca, infatti, de' passi seguenti:

c. I, str. 31; III, 65; IV, 72-73; V, 60; del tratto che va da VII, 67 sino a VIII, 85 (l'episodio di Griffarrosto); e dell'Apologia dell'autore, che nell'ediz. 1526 occupa le cc. 90<sup>v</sup>-92<sup>r</sup>.

Si è discusso quale di queste edizioni sia stata pubblicata per la prima. Il Portioli (Le opere maccher. di Merlin Cocai, Mantova, 1882-1890, III1, VIII sgg.) sostiene che la Sonciniana, non ostante la data piú tardiva (1527), che si legge nel frontispizio e nell'ultima carta, abbia preceduto la Sabbio (1526), per due principali ragioni: perché è mutila rispetto a quest'ultima, nella quale i luoghi aggiunti hanno a ritenersi modificazioni posteriori del pensiero del poeta; e perché nella supplica diretta dal libraio Nicolò Garanta al senato veneziano in data 3 novembre 1526 (cfr. Portioli, op. cit., I, XLII) è giá fatto ricordo dell'« Orlandino con la giunta», ossia del poemetto con l'episodio di Griffarrosto. Ma questi motivi non sono per se stessi probanti, e, quel ch'è piú, non ispiegano la posticipazione della data impressa nella Sonciniana: noi li abbiamo giá confutati altrove (in Giornale stor. d. lett. ital., XXIV, 72-75 e XXXV, 392) con una serie di argomenti, che ci hanno indotto altresi a sospettare di una edizione dell' Orlandino, oggi perduta, la quale avrebbe dovuto precedere la Sabbio e la Soncino. Qui vogliamo aggiungere, riguardo alla pretesa testimonianza offerta dalle parole del Garanta, che queste, tutt'al piú, permettono la congettura che, accanto al testo completo dell'Orlandino, del quale la 1ª ediz. a noi pervenuta risale al 1526, fosse messo in circolazione un testo mutilo a stampa, di cui la prima e unica stampa a noi pervenuta sarebbe quella del 1527. E ciò, senza escludere la possibilità che, ancor prima di queste due date, copie complete e mutile dell' Orlandino corressero fra le mani di molti, manoscritte, se non pur stampate; come lascia congetturare il seguente passo del poema (VIII, 1, ediz. 1526):

> L'istoria del beato Griffarrosto che per domenticanza ne la penna rimasta m'era.....

D'altra parte è bene richiamare l'attenzione del lettore sul seguente passo dell'*Apologia dell'autore*, pubblicata, si noti, in calce all'ediz. 1526:

Ma veramente, poscia che questa favoletta mia de l'Orlandino, sincerissimamente da me composta, uscita mi è dalle mani per complacenzia di chi solo comandar mi puote, dirò con baldanza non manco essere lo

numero de' commentatori ed interpreti che di medici temerari, de li quali se rarissimi sono (riguardato il numero loro copiosissimo) li periti conoscitori delli occurrenti morbi, niuno al tutto commentator de l'Orlandino mio essere verace sin qua ho isperimentato.... Nulla di manco la mera intenzione de l'autore non viene in alquanti accomodatamente intesa, la qual è via più presto inclinata in biasmar li mordaci di essa [fede] che morder universalmente la candidissima fede nostra. E in segno manifesto di mia sinciritade quelle pochette bestemie pongo sempre in bocca ad alcuno tramontano, donde li errori il più delle volte sogliono repullulare..... S'io pongo la istoria di monsignore Griffarrosto, la intenzione mia non fu però d'alcuna particolaritade conceputa, ecc. (si veda nel I vol., pp. 167-168).

Donde si ricava, oltre quanto abbiamo giá detto, che specialmente la storia dell'abate Griffarrosto, nel quale si voleva identificare qualche alto ecclesiastico (ad es. l'abate Ignazio Squarcialupi, acerrimo persecutore, com'è noto, del F.), gli veniva addebitata a colpa gravissima. Pertanto, la Sonciniana a noi pervenuta può rappresentarci un tentativo del poeta per far tacere i Mevi blateranti a suo danno, ispirato ai medesimi criteri che lo ebbero a guidare nel rifacimento del Baldo: essa è la ristampa dell'Orlandino, che il F. fece ad usum Delphini, sopprimendo o attenuando accenni antimonastici (si confronti ad es. v, 57 nelle due edizz.) e togliendo per intero il deplorato episodio. Della circostanza, poi, si valse per fare al poemetto parecchi ritocchi stilistici, allo scopo di correggere qualche sciatteria o scorrettezza incorsa nella precedente edizione (ad es. 1, 19, 28, 62; 11, 22, 48; 111, 9, 53; IV, 22, ecc.).

Riassumendo, l'*Orlandino* corse per le mani di molti ancor prima che fosse consegnato all'editore: integro lo pubblicarono i Sabbio nel 1526; mutilo, in senso ortodosso, il Soncino l'anno seguente.

- 4. Orlandi- | no per Limerno Pi- | tocco da Mantoa | composto, e in fine: « Venet., Melch. Sessa, 1530 del mese di decembrio ».
- 5. Id. id. stampato in Vinezia per Merchiò Sessa | MDXXXIX. Questa riproduce la precedente; ed entrambe riproducono, anche nel formato, nel numero delle carte e nella distribuzione delle ottave per ogni carta, la Sabbio 1526. Se ne avvantaggiano per la correzione di parecchi errori di stampa.
- 6. Orlan- | dino. Per Limerno | Pitocco da | Mantoa compo- | sto || in Vinezia | , appresso d'Agostino | Bindori | 1550; e in fine:

Stampato in Vinezia per Agustino di | Bindori ne l'anno del Signore | MDL. — Ha figure in legno.

Meno rara delle precedenti, tutte rarissime: riproduce la Sabbio 1526, correggendo i piú grossolani errori tipografici, ma aggiungendone altri.

7. Orlandino di Limerno Pitocco, nuovamente stampato, diligentemente corretto ed arricchito di annotazioni, Londra e Parigi, presso Molini, 1773, a cura di Clariso Melisseo (nome di pastore arcade, che non potei identificare). Il testo è completo: quindi suo fondamento è la Sabbio 1526; sono però accolte parecchie delle varianti stilistiche della Sonciniana. Per altro, la Moliniana non può dirsi un'edizione critica, giacché chi la curò si fece lecito di ammodernare il testo originario, rispetto all'ortografia, alla sintassi e al lessico, sostituendo spesso a parole dialettali, care al F., le corrispondenti nell'uso comune; e tutto ciò con tale libertá, che l'Orlandino può dirsi del tutto sfigurato. Il buon Clariso Melisseo, le cui note spesso dimostrano accortezza non piccola, non seppe rinunziare all'agghindamento arcadico.

La Moliniana è stata ristampata in-12º nel 1775: cfr. Bibliographie clérico-galante, Paris, 1879, p. 80.

- Raccolta dei piú celebri poemi eroicomici italiani, Firenze,
   Prato, 1841-2, I, 849 sgg.
- 9. Parnaso classico-italiano, fasc. CI-CVIII: L'Orlandino di Teofilo Folengo, Venezia, Antonelli, 1842, pp. xx-212.
- 10. A. PORTIOLI, Le opere maccheroniche di Merlin Cocai, vol. III, parte I: L'Orlandino di Limerno Pitocco, Mantova, G. Mondoví, 1888. – È l'edizione oggi più accessibile. Il Portioli ha il merito di essere risalito al testo della prima stampa (1526), tenendosi lontano dai rammodernamenti troppo arbitrari; delle altre non ha consultata la Sonciniana, per quanto la conosca e la discuta, giacché nello scarso apparato critico, che tien dietro al testo (pp. 159-163), rilevando alcune varianti stilistiche della Moliniana e dell'Antonelliana, non dice mai che derivano dalla Sonciniana, e che quindi risalgono direttamente all'autore; epperciò le critica a torto. Ma, per altri rispetti, l'ed. Portioli ci fa rimpiangere le cinquecentesche, purtroppo rarissime e quasi inaccessibili, perché è bruttata da una fitta selva di errori di stampa, di false lettere, di interpunzioni cervellotiche, di emendamenti arbitrari, di versi metricamente zoppicanti (un saggio brevissimo pel primo canto detti io stesso in Scamp. folengh., Trapani, 1898, p. 44), che in

numerosi luoghi sfigurano il senso o lo rendono addirittura incomprensibile. Il lettore curioso potrá avere di ciò la riprova, confrontando, nel testo qui da noi curato e in quello del Portioli, i seguenti passi, che sono un saggio appena delle numerose correzioni da noi introdotte: c. I, str. 7, v. 6; I, 16, 7; I, 28, I-2; I, 31, I; I, 32, 8; 1, 37, 8; 1, 46, 3-6; 1, 53, 6; 1, 55, 7; 1, 59, 3; 1, 62, 4; 1, 65, 7; 11, 1, 2; 11, 18, 8; 11, 22, 6; 11, 35, 7; 11, 41, 8; 11, 44, 1-2, 5-6; 11, 46, 3; 11, 62, 3; 11, 67, 2; 11, 69, 7; 11, 70, 5; 11, 71, 5-6, 8; 111, 1, 1-5; 111, 3, 3-4, 8; 111, 9, 3-6; 111, 15, 2; 111, 17, 7; 111, 25, 1; 111, 27, 7; 111, 32, 5; 111, 38, 8; 111, 43, 5-8; 111, 46, 1; 111, 48, 8; 111, 49, 3-7; 111, 52, 4; 111, 58, 6; III, 66, 7; III, 77, 4; III, 82, 4; III, 83, 7; IV, 5, 8; IV, 6, 8; IV, 8, 6; IV, 14, 6 8; IV; 18, 2; IV, 19, 1-4; IV, 22, 3; IV, 24, 4; IV, 26,5; IV, 30, 6; IV, 38, 2; IV, 41, 2; IV, 49, 6; IV, 58, 6; IV, 61, 8; IV, 67, 1-4; V, 6, 1; V, 8, 8; V, 9, 7; V, 11, 5-8; V, 14, 5-6; V, 22, 3; V, 24, 3; V, 25, 2; V, 46, 2, 8; V, 50, 7; V, 54, 4; V, 60, 1-2; V, 62, 3; V, 70, 4; V, 71, 4; V, 77, 3; V1, 3, 4; VI, 8, 3-4, 8; VI, 9, 8; VI, 18, 3; VI, 19, 1-2; VI, 20, 7; VI, 25, 5; VI, 28, 2; VI, 39, 2, 4; VI, 41, 7; VI, 49, 1-2; VI, 55, 1; VI, 57, 3; VII, I, 7; VII, 2, 6 e 7; VII, 7, 6; VII, 10, 5; VII, 11, 6; VII, 13, 1-2; VII, 16, 8; VII, 23, 5-8; VII, 27, 3-6; VII, 33, 6; VII, 39, 6; VII, 42, 5; VII, 56, 1; VII, 58, 4, 8; VII, 68, 2-5; VII, 69, 1; VIII, 11, 2-8; VIII, 12, 5; VIII, 14, 8; VIII, 21, 1, 6; VIII, 24, 3; VIII, 39, 2-3; VIII, 41, 6; VIII, 52, 3; VIII, 67, 6; VIII, 88, 4.

Quanto precede illustra di per sé i criteri seguíti nella presente edizione: ritornare il più che si poteva al testo originario della Sabbio 1526, correggendolo degli evidenti svarioni tipografici e rinnovandone l'interpunzione (non piccola impresa, quest'ultima, ma non meno importante per la compiuta intelligenza del testo, più volte sfigurato e incomprensibile nella stessa Sabbio); ed accogliere le varianti formali della Soncino 1527 solamente in quei pochi luoghi, nei quali appariva manifesta la tendenza dell'autore a correggere per intento di chiarezza o di eleganza stilistica.

Per il contenuto e la valutazione estetica dell' Orlandino si possono consultare: Vincenzo Russo, La Zanitonella e l'Orlandino di T. F., Bari, Petruzzelli, 1890 (cfr. Giorn. stor. d. lett. it., xvii, 168-169); N. Marcheselli, Note di letteratura italiana, Cesena, tip. cooperat., 1893; B. Zumbini, Studi di letterat. ital., Firenze, 1894; F. Flamini, Il Cinquecento (collez. Vallardi), p. 155; F. Foffano, Il poema cavalleresco (nei Generi letterari, collez. Vallardi), pp. 212-214.

H

# CAOS DEL TRIPERUNO

Se ne conoscono tre sole edizioni:

1º Chaos del Triperuno, e in fine: Stampata in Vinegia per Giovanni An- | tonio e fratelli da Sabio ad in- | stantia de Nicolò Garanta, adí | Primo Zener MDXXVII. — 124 cc. n. n.

2º Chaos del Triperuno, e in fine: in Vinegia per Giovanni Antonio e Pie- | tro fratelli de Nicolini da Sabio. MDXLVII. — 112 cc. n. n.

Un rinnovato confronto tra queste due edizioni, le sole pubblicate vivente l'autore, conferma in generale il giudizio datone dal Portioli, op. cit., III, p. xxxvii. La sola variante apprezzabile è il trovarsi compiuto, nella 2ª edizione, il sonetto della selva 2ª « Europa mia, quando fia mai che l'una », che nella 1ª edizione è parecchio e intenzionalmente lacunoso (cfr. 1, 307 della nostra ediz.).

3º id. id., nel terzo volume delle *Opere di T. F.*, a cura di Attilio Portioli, Mantova, Mondoví, 1889. — Quanto abbiamo detto circa l'*Orlandino* edito dal Portioli vale, e ancora piú, per la ristampa del *Caos* da lui curata. Gli errori tipografici, di trascrizione, di interpunzione, di metrica e le lacune sono tali e tanti, che non è possibile darne qui un elenco neppure approssimativo: il lettore, se ne avrá voglia, potrá procedere al confronto fra il testo del Portioli e il nostro, e di quanto asseriamo non tarderá a convincersi sin dalle prime pagine.

Semplicissimo è stato il criterio da noi seguito nella presente edizione critica: sottoporre a un accurato raffronto le due stampe cinquecentesche, correggendo gli evidenti errori di stampa e rinnovando la punteggiatura. Ne è risultato un testo sempre comprensibile, per quanto qua e lá contorto (il qual carattere, del resto, conveniva al significato allegorico dell'opera), e indubbiamente piú snello e, talvolta, anche vivace. Abbiamo creduto opportuno riprodurre le postille latine, che si leggono nei margini di pochissimi esemplari dell'ediz. 1527, sia per la loro importanza come fonti letterarie o dottrinali di taluni pensieri del F., sia

per le allusioni storico-biografiche che contengono: la loro autenticità è sicura, perché le ricorda lo stesso Folengo (1, 303 nostra ediz.): « io bene di cotesto tuo ravviluppato *Caos* mi sono maravigliato, lo quale potrebbe agli uomini dotti forse piacere; ma non lo credo, e spezialmente per cagione di quelle tue postille latine suso per le margini del libro sparse ».

Circa le questioni biografiche ed ermeneutiche che si accentrano intorno al Caos, mi limiterò ad osservare che, per me (cfr. Giornale storico d. lett. ital., XXIV, 23 sgg.; Sul Caos del Triperuno, Palermo, 1896; Scampoli folenghiani cit., passim; Giorn. stor, cit., xxxv, 371-401), quest'opera ha il fine precipuo di preparare, dal punto di vista monastico, il ritorno del F. in convento (al qual fine più direttamente, anzi esclusivamente, è ispirato il poema l' Umanitá); laddove, pel Luzio (Giorn. stor., XIII e XIV; Studi folenghiani, pp. 107-110, 152-156, ecc.), è dichiarazione di guerra alle superstizioni monastiche in nome del « puro evangelio ». Forse, tenendo presenti le singolari contradizioni e dubbiezze proprie della psicologia del F., ben lumeggiate in un breve ma rilevantissimo articolo di E. G. PARODI (Marzocco, 21 maggio 1911), è più nel vero Enrico Proto (Rassegna crit. d. lett. it., IV, 29), quando asserisce del Caos: « Non è forse la preparazione esplicita del convento; ma è una confessione e una giustificazione, che ne lo faccia degno moralmente ».

Circa la struttura e la tecnica dell'allegoria, è sempre utile il confronto giá fatto dal Flamini tra il Caos e lo Zodiacus vitae di Marcello Palingenio Stellato (in Spigolature d'erudizione e di critica, Pisa, 1895, pp. 153-161).

#### III

# L'UMANITÀ DEL FIGLIUOLO DI DIO

La nostra ristampa del poema l'*Umanitá del Figliuolo di Dio* è stata condotta sull'unica e rarissima edizione del poema, pubblicata a Venezia, probabilmente nel 1533:

La Humanitá | del figliuolo | di Dio | In ottava rima | per Theophilo Folengo | Mantoano || Cum privilegio del Illustrissimo | Senato Veneto | per anni X | Volo emendare. — Nella carta di guardia, rozza incisione rappresentante la Vergine che prega e parecchi segni della Passione di Cristo. Carte cxci. A tergo dell'ultima carta, altra incisione rappresentante Cristo deposto dalla croce e sostenuto da due angeli, con la leggenda: Mors mea vita tua. Piú sotto: Huius cruore | sanati | sumus. Manca ogni indicazione tipografica. Un esemplare nella Nazionale di Napoli (segn. 112, M, 32).

Come di consueto, noi abbiamo tolto gli evidenti errori tipografici e rinnovata l'interpunzione: per di più abbiam relegato in calce al volume le numerosissime note marginali, che ci testimoniano delle fonti bibliche o patristiche, cui il F. attinse, spesso troppo pedissequamente.

## IV e V

## PALERMITANA E ATTO DELLA PINTA.

La nostra edizione della *Palermitana* e della *Pinta* riproduce la stampa fattane per la prima volta, distintamente (giacché i bibliografi contemporanei spesso le confusero o le identificarono), da Gioacchino Di Marzo, in *Bibliot. stor. e lett. d. Sic.*, xxii (1876), 1-256, con alcune necessarie correzioni, in séguito a una nuova ispezione dei codici palermitani e cavensi, che conservano i due scritti. Dei quali il secondo è particolarmente importante, perché è la prima rappresentazione sacra che ebbe luogo in Sicilia (cfr. il mio articolo *Nuove ricerche sulla* « *Pinta* » del Folengo, in *Rassegna pugliese*, XII, fasc. 2°).

Anche qui abbiam fatte le solite correzioni di grafia e di punteggiatura, di cui non mette conto parlare minutamente. Qualche parola invece occorre intorno ai due passi ebraici citati nella Pinta (in questo vol. pp. 239, 241). Il testo folenghiano, o, meglio, i codd. attribuiscono a Michea queste parole: « Veacta Bectelem Efrata nsair leheiat healfe seuda mime chali setse massel be israel vmostran michedem mimeolam »; e a Sofonia: « Escir Jeova mispataie pimia oievech Israel Jeova bechir betho lotiriragot baiamau scamer lirula len altirai Sion alhirpu Jadahu Jeova elonich beelirech ghibor ». Non volemmo riprodurle tal quali, senza aver sentito il parere di qualche valente ebraista. Mandammo quindi le bozze al chiarissimo prof. Scerbo, dell' Istituto superiore di Firenze, pregandolo d'illuminarci. Ed egli, con quella cortesia che lo distingue e della quale lo ringraziamo vivamente, ci scrisse:

1°) che il testo biblico masoterico è per Michea (cap. V, 1; nella vulgata e nella traduz. del Diodati, v. 2); « we atta Bethlehem Ephratha tsair lihjoth be alphe Jehuda mimmekha li jetse lihjoth moshel be Israel umotsa othaw miqqedem mime olam »; e per Sofonia (cap. III, 15, 16, 17) « hesir Jehowa mishpataikh pinna ojebhekh melekh Israel Iehowa be qirbekh lo tirei ra od [v. 15]. bajjom hahu je amer lirushalajim al tirai Tsijjon al jirpu jadaikh [v. 16]. Jehowa elohaikh be qirbekh gibbor [principio del v. 17] »;

2º) che conseguentemente il testo dei codd. era pieno zeppo di spropositi, alcuni dei quali devono imputarsi certamente al Folengo stesso;

3º) che egli, per altro, ci consigliava, non giá di sostituire puramente e semplicemente al testo dei codd. quello genuino, ma di rabberciare quanto meglio si poteva l'uno col sussidio dell'altro. Ed egli stesso, aggiungendo cortesia a cortesia, ci forniva il rabberciamento, che abbiam dato sopra nel testo.

#### APPENDICE

L' Hagiomachia è un poema in esametri, composto dal F. negli ultimi anni della sua vita, sia in Sicilia, sia nell'eremo di Capo Campanella. È diviso in diciotto passiones, ciascuna delle quali si riferisce a un santo del martirologio cristiano, precedute da un'introduzione. È conservato in pochi codd., e non fu mai pubblicato né vivente il poeta, né nei secoli successivi: segno ben chiaro della sua scarsa diffusione. Un codice della Biblioteca di Cava dei Tirreni lo ha per intero e in una redazione piú esatta. Di codesto codice la prima notizia, fu data dal Giornale delle Biblioteche italiane, a. 1867-8; poi ne discorsero Rodolfo Colline [B. Croce], Appunti di cose meridionali, in Rassegna pugliese, III; il Portioli, op. cit., I, cvii sgg.; G. Zannoni, in Cultura, a. 1890, p. 278, e chi scrive in Nuove ricerche sulla Pinta cit., p. 10 n dell'estratto. Le singole passiones ha ora cominciato a pubblicare, a larghi intervalli, il dott. Antonio Rafanelli, con l'ordine seguente:

I fasc. L'Agiomachia, edita con note dal dott. A. RAFANELLI: I. Passio sancti Andreae apostoli, Salerno, 1898 (per nozze Zaccagnini-Paoli): cfr. il cenno da me datone in Giorn. stor. cit., xxxv, 174-175, e da E. Proto, in Rass. crit. cit., IV, 30-31.

II fasc. Passio sancti Apollinaris pontificis, Salerno, 1899 (cfr. una mia recensione in Giorn. stor., XXXVI, 248-9).

III fasc. Passio sancti Abundii sociorumque Proculi praesulis et Carpophori, Salerno, 1902.

IV fasc. Passio sancti Anastasii monachi, Pistoia, 1907.

Ma dal ms. della Biblioteca di Cava dei Tirreni, utilizzato dal Rafanelli, debbono essere ancora tratte alla luce altre quattordici passiones, che è assai dubbio che vedano la luce: il loro scarso valore letterario, l'uniformità della trattazione, più pietistica che letteraria, dell'argomento (fonti, per lo più, sono i libri religiosi, seguiti pedissequamente e non sempre abbelliti da reminiscenze classiche), il nessun interesse drammatico, non sono, al certo, coefficienti che possano incoraggiare la prosecuzione della stampa di quel poema, utile, tutt'al più, per lo studio dell'epopea religiosa nel Cinquecento.

Ripubblicare le passiones edite e pubblicare le inedite non poteva entrare nel nostro disegno, giacché soltanto delle opere italiane del Folengo dovevamo qui occuparci. Pure abbiamo creduto non inutile riprodurre almeno una delle Passiones, la meno cattiva, a titolo di saggio.

Per altri scritti del Folengo, oggi perduti o di non sicura attribuzione, cfr. l'elenco datone dal Portioli, op. cit., I, cvii sgg.: ma di alcune sue tragedie cristiane (S. Caterina, S. Cecilia e S. Cristina), attribuite al siciliano Gaspare Liceo, mi pare che a torto (cfr. il mio scritto in Rass. pugliese cit., pp. 43-44) gli venga contestata la paternità,

# INDICE

IV

# LA PALERMITANA

| Lo autore agli lettori e al suo unico Onorato palermitano sa-                            |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| lute                                                                                     | pag. | 3  |
| DEL LIBRO PRIMO DELL'UMANITÀ DI CRISTO.                                                  |      |    |
| Canto I: Qualitá dell'autore — Invocazione — Essenzia del                                |      |    |
| Figliuol di Dio                                                                          | 75   | 5  |
| razione                                                                                  | >    | 9  |
| angelica                                                                                 | >    | 13 |
| ruina delli angeli                                                                       | >>   | 17 |
| il giorno innante alla creazione del sole                                                | »    | 22 |
| Canto VI: Creazione dell'uomo — Paradiso terrestre — Arbore del bene e male              | »    | 28 |
| Canto VII: Prevaricazione dei primi parenti — Discorso degli errori per donne usciti     | >>   | 32 |
| per lo peccato originale fummo privi del ben eterno».                                    | x    | 37 |
| Canto IX: Lamento ed orazione di Natura al sommo Padre .                                 | 20   | 41 |
| Canto X: Apparenza di tre persone: Giosue, Ezechia e Salo-<br>mone                       | >>   | 45 |
| Canto XI: Apparenza di tre altre persone: regina Saba, Iudit ed Ester                    | >>   | 49 |
| Canto XII: Apparizione della sibilla persica — Discorso di due leggi — Palermo siciliano | >>   | 53 |
|                                                                                          |      |    |

| Canto XIII: Apparenzia di quattro sibille: tiburtina, ellespon-                                            |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| tica, frigia ed eritrea                                                                                    | pag. | 58  |
| Canto XIV: Apparizione della sibilla samia, agrippina e amaltea                                            | 2)   | 62  |
| Canto XV: Apparizione di due sibille: delfica ed europea .                                                 | 2    | 66  |
| Canto XVI: Apparizione del limbo e di molti santi padri                                                    | 20   | 70  |
| Canto XVII: Varie figure e profezie di sette padri santi: Adam,                                            |      |     |
| Eva, Abel, Noè, Abraam, Isaac e Iacob                                                                      | >>   | 74  |
| Canto XVIII: Discorso della grazia e libero arbitrio, della fede                                           |      |     |
| e delle opere, dell'eresie e mala vita de' pastori                                                         | 29   | 79  |
| Canto XIX: Discorso quanto sia grato il variar d'un poeta, ed                                              |      |     |
| in che cosa Iosep e Mòise furono figura di Cristo                                                          | >>   | 83  |
| Canto XX: Figura della verga d'Aron e della pietra di Sa-                                                  |      | -   |
| muel — Il salmo xxxxIIII recitato per David                                                                | 20   | 87  |
| Canto XXI: Discorso della toleranzia di Iob — Figura del forte                                             |      |     |
| Sansone — Profezie di Balaam, Gedeone, Daniele ed Ezec-                                                    |      |     |
| chiele                                                                                                     | "    | 91  |
| Canto XXII: Discorso delli tiranni alla verità molesti e cru-                                              |      | ~6  |
| deli — Profezie di Esaia, Geremia, Esdra e Abacuc                                                          | 20   | 96  |
| Canto XXIII: Musica lamentevole sopra la meritata miseria                                                  |      | 100 |
| del popolo ebreo — Scherno fatto alla Sinagoga Canto XXIV: Querela del benignissimo Dio contro la ingrati- | >>   | 100 |
| tudine della sua sposa Sinagoga                                                                            | **   | 105 |
| Canto XXV: Fine della querela dell'altissimo Dio contro la                                                 | >>   | 105 |
| Sinagoga — Elezione della santa Chiesa                                                                     |      | 110 |
| Canto XXVI: Dispare il limbo, e tutta la scena rinverdesi al-                                              |      | 110 |
| l'apparir della Chiesa, di Cristo sposa                                                                    | >>   | 114 |
| Canto XXVII: Finito l'atto, vanno i pastori alle lor capanne —                                             |      |     |
| Appare l'angelo, che annunzia la nativitá di Cristo, e vanno                                               |      |     |
| a lui                                                                                                      | ,    | 119 |
| Canto XXVIII: Il presepio del nostro Salvatore - Gli stromenti                                             |      |     |
| della passione sua — La morte e sepoltura di Palermo .                                                     |      | 123 |
| Canto XXIX: Dichiarazione di tutti li misteri della passione                                               |      |     |
| del Salvatore, che nella nativitá sua apparsero                                                            | 75   | 127 |
| Canto XXX: L'umanitá di Cristo si turba all'aspetto della                                                  |      |     |
| croce — Li pastori si partono — Teofilo resta                                                              | *    | 131 |
|                                                                                                            |      |     |
| Libro secondo.                                                                                             |      |     |
| Canto I: Figura del discorso fatto per lo mar della Scrittura                                              |      |     |
| santa — Invoca Gioseppe in luoco del morto Palermo                                                         | *    | 139 |
| Canto II: Parlamento del Fanciullo alla malvagia Babilonia .                                               | *    | 144 |
| Canto III: Circoncisione del Salvatore — Il nome di Giesú —                                                |      |     |
| Il primo di dell'anno                                                                                      | *    | 148 |
| Canto IV: Manda Dio Padre l'angelo Gabriele in terra — Co-                                                 |      |     |
| stume de sacerdoti del tempio della tribú di Levi                                                          | >>   | 153 |

| Canto V: La concezione di san Giovanni Battista, precursore     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| di Cristo                                                       | pag. | 158  |
| Canto VI: Anna, madre di tre Marie; e sponsalizio della Ma-     |      |      |
| donna con Gioseppe                                              | >    | 162  |
| Canto VII: La sacrosanta incarnazione del Salvatore             | >    | 167  |
| Canto VIII: Descrizione delle virtú di Dio Figliuolo, del fato, |      | ,    |
| della natura e dell'idea                                        | >    | 172  |
| Canto IX: Conclusione delle virtú, e che la veritá tolga la     |      | ,    |
| croce                                                           | >    | 177  |
| Canto X: Opera della indivisa Trinitá e visitazione della Ma-   |      |      |
| dre di Dio ad Elisabetta                                        | ,    | 182  |
| Canto XI: Congresso dei duoi fanciulli, l'uno santo e l'altro   |      |      |
| santificato nel ventre - Gelosia di Gioseppe                    |      | 186  |
| Canto XII: La nativitá del Battista Giovanni - Discorso della   |      |      |
| grazia                                                          | ,    | 191  |
| Canto XIII: Discorso della crudeltá dei tiranni contro i mar-   |      |      |
| tiri - Profezia compiuta in Erode: « Non auferetur » .          | 20   | 196  |
| Canto XIV: Qualitá di Erode ed avvenimento di tre magi          |      |      |
| d'Oriente                                                       | >    | 201  |
| Canto XV: Ode Erode da' magi la cagione di lor venuta,          |      |      |
| finge esserne lieto, fa grand'onore ad essi e fa chiamare i     |      |      |
| dottori ebrei                                                   | >    | 205  |
| Canto XVI: Figura della regina Saba, che andò da Salomone -     |      |      |
| Li magi entrano ad adorare ed offerire a Cristo                 | 20   | 210  |
| Canto XVII: Vanno in Gerusalemme alla purificazione della       |      |      |
| Madonna — Costume della Legge                                   | *    | 215  |
| Canto XVIII: Appresentasi il Salvatore al tempio Cantico        |      |      |
| di Simeone                                                      |      | 220  |
|                                                                 |      |      |
| V                                                               |      |      |
| V                                                               |      |      |
| ATTO DELLA PINTA                                                | *    | 225  |
|                                                                 |      |      |
| APPENDICE — DALL' « HAGIOMACHIA ».                              |      |      |
| Passio sancti Apollinaris pontificis                            | >    | 251  |
|                                                                 |      |      |
| NOTA.                                                           |      |      |
| I. Orlandino                                                    | >    | 263  |
| II. Caos del Triperuno                                          | >>   | 268  |
| III. L'umanitá del Figliuolo di Dio                             | *    | 270  |
| IV e V. Palermitana e Atto della Pinta                          | >    | 27 I |
| Appendice                                                       |      | 273  |

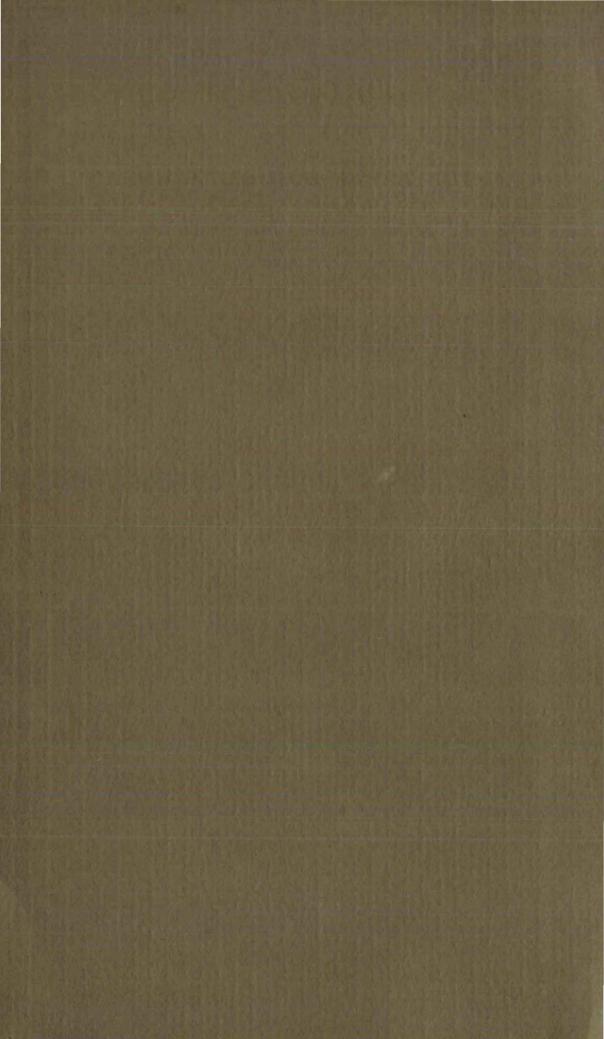